





# GESELLSCHAFT FÜR ROMANISCHE LITERATUR

# DRITTER JAHRGANG 1904 ZWEITER BAND

DER GANZEN REIHE BAND 8

IL CANZONIERE PROVENZALE

DELLA

RICCARDIANA

No 2909



# GESELLSCHAFT FÜR ROMANISCHE LITERATUR BAND 8.

# CANZONIERE PROVENZALE

DELLA

# RICCARDIANA

Nº 2909

EDIZIONE DIPLOMATICA PRECEDUTA
DA UN' INTRODUZIONE

PER IL

PROF. GIULIO BERTONI

DRESDEN 1905.

GEDRUCKT FÜR DIE GESELLSCHAFT FÜR ROMANISCHE LITERATUR.

VERTRETER FÜR DEN BUCHHANDEL: MAX NIEMEYER, HALLE a. S.



# Prefazione.

Verrà un giorno a far seguito a questa stampa del canzoniere riccardiano nº 2909, noto ai provenzalisti sotto la lettera Q, l'edizione diplomatica del ms. provenz. ambrosiano G (R. 71 sup.), che è strettamente imparentato con il canzoniere riccardiano e che per molte ragioni merita tutta l'attenzione degli studiosi: tra l'altro, per contenere anche la notazione musicale dei componimenti. Il mio lavoro adunque consterà di due volumi, insieme strettamente legati e in pari tempo l'uno e l'altro indipendenti. Questo primo volume è tutto dedicato alla sola pubblicazione del canzoniere Q, la copia del quale feci io stesso in Firenze l'anno 1901-2 e presentai, quale tesi di perfezionamento, all'Istituto di Studi superiori. Mi è caro, nel momento di presentare al pubblico questo povero frutto delle mie fatiche, ricordare con devozione e con affetto il nome illustre del prof. Pio Rajna, che volle affidare a me l'incarico di dare in luce uno dei più preziosi codici fiorentini, in fatto di lingue romanze, e che mi fu prodigo ad ogni occorrenza di consiglio e di aiuto. Ringrazio poi la Direzione della Bibl. Riccardiana per avermi concesso per due mesi (Settembre-Ottobre 1905) il prestito del manoscritto a Modena, presso la Bibl. Estense, ov' io potei a mio agio collazionare le bozze con l'originale. Per tal modo ho potuto aggiungere in fondo al mio volume una serie di «Errata», che fu il risultato di ripetute e accurate collazioni, fatte quando già i primi sette fogli erano stati definitivamente tirati. Poco poi mi resta a dire sul metodo da me adottato nella mia pubblicazione: ho riprodotto con le sue abbreviazioni il ms. e ho cercato di ripetere i segni del codice con altrettali

tipografici; ho risolto soltanto la nota tironiana 7 e in ogni caso ho stampato et in corsivo; ho infine corredato ciascuna pagina della mia edizione con l'indicazione della carta del ms. Io confido con questo di essermi guadagnata un po' di benevolenza da parte di chi, esperto in siffatto genere di pubblicazioni, sa che la esattezza assoluta, così difficile a raggiungersi, è la principale dote d'ogni stampa diplomatica, ed oso anche sperare che il mio lavoro potrà così meritarsi vie più la fiducia degli eruditi.

Fribourg (Suisse), Novembre 1905.

G. B.

# Introduzione.

### Parte I.

# Descrizione del codice riccardiano 2909.

T.

Il canzoniere provenzale 2909 (S. II. 35) della biblioteca Riccardiana in Firenze è noto agli studiosi sotto la lettera Q, con la quale lo designò il Bartsch nel suo Grundriβ der provenz. Litteratur.¹ Venne descritto dal Grützmacher² prima, poscia dal Bartsch³, che ne diede un indice molto esatto nel IV volume della Zeitschrift für roman. Philologie, 502 — 520.⁴ Ma una descrizione, che possa dirsi veramente compiuta, di tutte quelle particolarità esteriori del manoscritto, per le quali vien facilitato e fors' anche indirizzato sul retto sentiero lo studio della sua costituzione interna, non ancora si possiede. È parso però conveniente incominciare da essa.

Q è un manoscritto pergamenaceo in piccolo quarto, recentemente rilegato con assi ricoperte di pelle rossastra. Ogni carta misura mm. 114 di largh. × 210 di lungh. ed è scritta a due colonne. In tutto, le cc. sono 115, astrazion fatta di due pergamene introdotte da poco, che servono di guardia anteriore, nella prima delle quali è scritto di mano del Lami: Rime provenzali di diversi, e nella seconda sempre di

<sup>1)</sup> Elberfeld 1872. E così nell' edizione di Peire Vidal, pag. LXXXVI—XCI. Il Meyer, Les dern. Troub., pag. 11, lo indicò colla lettera T.

<sup>2)</sup> Archiv f. das Studium der neueren Sprachen u. Literaturen, XXXIII, 413-420.

<sup>3)</sup> Jahrbuch f. rom. u. engl. Lit., XI, 9-11.

<sup>4)</sup> Cfr. anche Stengel e Gröber, Zeitschrift f. roman. Phil., V, 89.

<sup>5)</sup> Ogni colonna contiene 34 linee: le prime carte e le ultime contengono generalmente 35 linee. La rigatura è a piombo.

VIII Parte I.

pugno del Lami: Indice de' Poeti Provenzali che sono in questo Codice. E i nomi dei poeti seguono in quest' ordine, secondo la grafia del ms.:

Arnadus Meroglius.

Aimerico de Pigogliana.

Folchet de Marsilia.

Bernardo Adventathorn.

Guidus Duxelus.

Nuc de Brundel.

Narvart Daniel.

Guilem de Leisdet.

Ricardus Birbiscelus.

Perdigons.

Rambaut de Vagten.

Ganzelus Faiditus.

Raimont de Mirauall.

Arnaut, o Arnadus de Miroil.

Pere Vidalus.

Perolus.

Girardus Brunelus.

Seguono poscia le già ricordate 115 carte, numerate in alto, allo spigolo destro, con istampiglie: la numerazione perciò è recente, e di essa non dovremo conseguentemente fare troppo calcolo nello studio del canzoniere. Oltre a ciò la penultima e terzultima carta (113 e 114) sono bianche, di grossa pergamena e da poco intercalate nel mss.: e così pure si dica delle cc. 54, 63, 93, le quali han tutta l'apparenza di essere state introdotte nel cod. per colmare la lacuna di qualche pergamena. Sopra ciò ci occorrerà di intrattenerci più oltre; ora continuiamo nella descrizione del codice.

L'ultima carta (115) merita un esame più minuto. La qualità della pergamena e la età a cui può essere richiamata la scrittura, che in essa si trova, portano a credere che questa carta sia stata veramente una delle guardie, se anche non originale, certo antichissime del ms.

Nel recto di essa si leggono le seguenti parole:

ē.lj. sext.

Fabe q ē uēduta e .liij. sexta et comesta .ē.x. modia 7 vi sext.

J. Hec sunt expense que facte fuerunt indie iouis sco propauperibus
.viij. sol .imperialium . et .iiij .imperialium . et iiij . sol .imperialium et xj .imperialium pro canonicis . ij . | canonicis et p ... onariis et cochiis . isti s .illi clerici inprimis . joh's custos chori .
et iacobus decremona 7 benatus gerardus de batismo 7 dō | 7
dōn' . martin' . et archipb'r de papia 7 dōn' ioh's papie 7 dōn'
raineri' . et nasellus et gerardus de floxio et gullielm . de turre .
et . . . . | biolus . 7 becalius . et iohann' gragnam et açetus et
putti(?) dom. manfredo . et ioh'e bonin' . et mufa . et gerardonus

canauari'. jsti s s'uies canonici | et iohs dns custos et gerardus et rolandellus. Et bon' ioh's . et pexc'. Et faci'.... et tomaxinus et folcerius et ioh's gragnon'(?).

E più sotto:

It. hec sūt expense q facte s īpasche.

It. inprimis . xxviij . sol. ipr. et viiij . ipr ī . xxxxv . lib' magne de carnibus . . . sche portinis . et librā costitit viij . ipr . min. |

It. . v. sol' ipr ī duabus lib. pipate.

It. . v. sol' ipr ī uno pensio decaseo.

It. . xxxxxvj . sol'. ipr ī carnibus mm'. . iiij . impr. de ag[n]ellis.

It. . xx . ipr ī duabus lib. lardone.

Nel verso leggiamo anche a stento poche parole: questo libro de caçone prou $\bar{i}$ çiale  $\hat{c}$  de  $^1$  . . . .

E per traverso:

sunt expense de chiede cicerum.

[In prim]is die m'curij xiiij. Itrante octub'. .i. quartario cicerum. die m'curij xij. exeunte octub. .i. quartario cicerum. die m'curij iiij. exeunte octub. .i. quartario cicerum. die m'curij iiij. intrante noueb. .i. quartario cicerum. die m'curij xii. intrate noueb. .i. quartario cicerum.

Le città di Cremona e di Pavia, ricordate nel recto della guardia ora trascritta, ci richiamano sin d'ora all' Italia settentrionale; anche per questo non sarebbe forse ipotesi ardita giungere sino all' identificazione del nostro manoscritto con un altro, che trovasi registrato nel catalogo della libreria Visconteo-sforzesca con queste parole: Arnaldus in gallico, voluminis mediocris, coperti corio albo veteri cum clavis auricalchi. Incipit: Rasons est mesura, et finitur: danch ment.<sup>2</sup> Vero è che il manoscritto non finisce in tal modo; ma non bisogna dimenticare che così come ci è pervenuto, è incompleto, e non sappiamo quante carte manchino in fine.

Il vero e proprio codice provenzale 2909 risulta dunque di 109 carte scritte, come dicemmo, a due colonne con iscrittura non sempre costante. La scrittura del manoscritto sarà oggetto di un esame parti-

<sup>1)</sup> Anche sotto l'applicazione di un reagente il nome restò illeggibile. Forse: de mi anouelle(?).

<sup>2)</sup> G. D'Adda, Indagini storiche, artistiche e bibliografiche sulla libreria Visconteo-Sforzesca del Castello di Pavia, Milano, 1875, p. 28, n. 298.

X Parte I.

colareggiato più innanzi; qui dobbiam subito dire che i componimenti sono disposti per ordine strofico, eccezion fatta di pochi casi in cui per la lunghezza del verso o per altra causa, il copista dovè derogare dalla sua consuetudine. Sopra ogni componimento il nome del poeta è ripetuto in minio; e rosse e celesti si avvicendano con non grossolani fregi le lettere iniziali di ogni singola strofe. Ma le peculiarità esteriori di maggiore importanza risulteranno dall' esame e dallo studio delle

## Particolarità del codice.

Benchè dato con esattezza dal Bartsch<sup>1</sup>, un registro dei componimenti di Q è necessario, perchè esso servirà di base al nostro studio sul canzoniere riccardiano. Lo diamo, come tavola del codice, in fondo a questo volume e preghiamo il lettore di volerlo tener presente per l'intelligenza della nostra introduzione. Seguiamo in esso scrupolosamente il manoscritto e aggiungiamo ai componimenti un numero d'ordine, per maggiore comodità del lettore. Qui è però necessario far luogo ad alcune osservazioni. Il codice, come abbiamo avvertito, contiene tre carte numerate di grossa pergamena, bianche e non appartenenti certo al manoscritto. Esse furono aggiunte di recente<sup>2</sup> e portano i nn. 54, 63, 92. Perchè sia stata aggiunta la carta 54 si riesce parmi, a comprendere facilmente: forse perchè il testo sembrò, com' è di fatto, troncato al fine della la c. 53 e si pensò che una carta fosse andata smarrita. La cosa non istà così; poichè la continuazione esatta del testo contenuto a c. 53<sup>v</sup> trovasi a c. 56<sup>r</sup> e chi consideri il nostro indice si accorgerà che tutto il malanno risiede nella cattiva impaginazione del ms. Infatti, la carta che reca il numero 55 va riportata dopo la c. 61 e allora i testi vengono riordinati, come dovettero essere originalmente.

Cioè:

Indice delle cc. 52<sup>r</sup>—62<sup>r</sup> di Q.

a) Condiz. odierna del ms. 3 52<sup>r</sup> Gançelus: Fort chausa es e tut lo mager dan.

52 Gançelus: Chant et deport ioi dōnei et solaç.

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. rom. Phil., cit. l. cit.

<sup>2)</sup> Forse quanto fu rilegato il codice.

<sup>3)</sup> Riproduco qui per maggior chiarezza — abbreviandolo — un brano dell' indice dato in fondo al volume.

- 53<sup>r</sup> Gançelus: Son pogues partir son uoler.
- 53r Gançelus: Lo gen cors honraç.
- 53° Continua questo componimento sino al 6º verso della strofe V.
- 54<sup>r</sup> e <sup>v</sup> Questa carta è bianca, aggiunta di recente.
- 55° Raimō d' miralual: Ben magradal bel tēps destiu.
- 55° Raimōt: Aissi con es genser pascors.
- 55° Raimont: Tals ua mon chan enqeren.
  (Il foglio si chiude col terzo verso della strofe IV.)
- 56<sup>r</sup> Nella 1<sup>\*</sup> colonna seguita il componimento di *Gançelus*, Lo gens cors honrac.
- 56 Gançelus: Toç me cuigei.
- 56°-60° Continuano canti di Gançelus.
- 60° 61° Quattro canti di Arnaut di Maruoill.
- 62<sup>r</sup> Nella 1<sup>a</sup> colonna continua la poesia di Ramon: Tals ua mon cor enqeren. Poscia seguono i canti di Ramōt.

È chiaro che la condizione originale del ms. (prima che avvenisse questa trasposizione) era, come bene se ne accorse il Bartsch, la seguente:

b) Condiz. origin. del ms. [52<sup>r</sup>] Gançelus: For chausa, ecc.

- [52] Gancelus: Chant et deport, ecc.
- [53<sup>r</sup>] " Son pogues partir, ecc.
- [53<sup>r</sup>] " Lo gen cors honraç.
- [56<sup>r</sup>] " Continuaz della poesia precedente, e: Toc me cuigei, ecc.
- [56<sup>r</sup>]—[60<sup>r</sup>] Continuano canti di Gaucelus.
- [60°]—[61°] Quattro canti di Arnaut de Meruolh.
- [55<sup>r</sup>] Raimōt de' miralual: Ben magradal, ecc.
- [55<sup>r</sup>] " " " Aissi con es genser, ecc.
- [55\*] Raimōt de miralual: Tals ua mon chan, ecc.

XII Parte I.

[62<sup>r</sup>] Raimōt de' miralual: Continuazione della poesia precedente, e proseguono i canti di Raimont.

Resta così dimostrato che la c. bianca 54 fu aggiunta senza ragione da chi volle ordinare il manoscritto, che in questo caso non presenta lacuna di sorta. <sup>1</sup>

Così pure senza ragione furono aggiunte le cc. 63 e 92, nei quali casi poi l'aggiunta non è neppur scusata da una qualsiasi trasposizione di carte, poichè il testo corre con esattezza dal *verso* della carta 62 al *recto* della carta 64; e la simigliante cosa avviene pure più innanzi per le cc. 91 e 93.

Ma il primo di questi tre casi è per noi non poco significativo, poichè ci mette in guardia e ci dice da un lato che noi abbiamo a che fare con un manoscritto che non ci è stato conservato nella sua disposizione primitiva, mentre dall' altro lato ci autorizza a cercare e ad esaminare attentamente se altre trasposizioni siano avvenute, le quali non così facilmente si lascino riconoscere. Per tal modo acquista nuova luce un fatto, che nello studio interno del canzoniere avrà una bella importanza e che passò sino ad ora inosservato. Nel margine inferiore della c. 17<sup>r</sup>, con la quale incominciano i componimenti di Folchetto di Marsiglia leggesi .j. folget d' marsella, ove evidentemente quel numero .j. deve significare che Folchetto teneva originariamente nella raccolta il primo posto o anche, se così si vuole, che Folchetto era il primo trovatore nella fonte di Q, o per lo meno in una delle fonti di Q. Di queste due supposizioni, quella più probabile e tale da presentarsi subito come reale è la prima, che non esclude del resto la seconda: le si oppone soltanto il fatto che, nell' ordinamento odierno del ms., Folchetto trovasi dopo Americo de Peguilhan.

Forse indotto da questa condizion di cose, il Bartsch credè di poter leggere un .jj. in luogo di un .j.; ma per quanto io abbia esa-

<sup>1)</sup> La nostra stampa diplomatica riproduce il testo nelle sue presenti condizioni. Avvertiamo che in questa nostra introduzione (e soltanto in essa) sono esaminate le incongruenze apparenti o reali del ms. Ciò facendo, abbiam creduto di sodisfare un desiderio degli studiosi e di attenerci nell' istesso tempo alla norme della riproduzione diplomatica, che impediscono che l'editore intervenga col suo giudizio, anche se retto e sicuro, a modificare in qualche modo il testo; ma naturalmente non tolgono ch'egli rimetta le cose al loro posto nella introduzione, di cui deve servirsi chi utilizza il testo.

minata attentamente la scrittura, non mi è parso possibile distinguere altrimenti che un .j. folqet d' marsella. 1

Questo fatto non è di lieve momento; poichè nello studio di un canzoniere provenzale l'ordine e la successione dei poeti hanno una singolare importanza e sono indizi de' più notevoli per iscoprire le relazioni e le attinenze che possono passare tra l'una e l'altra raccolta. Basterebbe infatti la presente osservazione di ordine tutto esteriore per classificare senz' altro il nostro codice tra quelli, che il Gröber in un suo studio, che avremo parecchie volte in seguito occasione di citare, chiama: «Folquetsammlungen».

Messi sulla via, non tarderemo ad accorgerci che fatti consimili si verificano altrove nel corpo del manoscritto: e così a c. 25<sup>r</sup>, leggiamo: iij. bernart de uētador, e a c. 67<sup>r</sup>: .ij. peire uidal.

Una particolarità non certo trascurabile ci presentano le tenzoni del nostro manoscritto: esse sono scritte ne gli spazi vuoti tra un poeta e l'altro e debbonsi perciò ad una mano posteriore a quella che scrisse il vero e reale corpo del codice. Dato questo stato di cose, s'intende di leggeri che non sempre noi ci potremo trovar dinanzi a tenzoni integre e quali si leggono in altre raccolte provenzali, ma piuttosto avremo a fare con frammenti, con componimenti mutilati, la cui lunghezza dipenderà dal maggiore e minore spazio lasciato libero dal precedente amanuense. Altre volte il seguito della tenzone leggesi in altra parte del ms. e ne nasce così un ordine di cose irregolare, che non va passato sotto silenzio, ma va invece esaminato più da vicino e studiato con ogni cura nell' intento di rendere la stampa diplomatica del codice in tutto servibile agli studiosi. Altre volte ancora si sarebbe portati a credere che la trasposizione e la mutilazione esistessero veramente nel ms. originale.

Sotto quest' ultimo caso si lascia facilmente riportare la tenzone che leggiamo a c. 8° e che incomincia: Uiraut de borneill si cum meteis mun defendiai. Essa non è scritta sopra uno spazio bianco e però non è a credersi che la sua mutilazione sia stata necessitata da cause esteriori. Noi ci troviamo qui dinanzi — se ne accorse già il Bartsch — alla tenzone scambiata da Geraldo di Bornelh col Re d'Aragona: Bem plairia, a cui mancano la prima strofe e — aggiungiamo ora — i due ultimi versi. I quali doveano forse leggersi nella continuazione di

<sup>1)</sup> Sotto l'azione di un reagente, che fu pure applicato in codesto luogo del cod., il numero .j. apparve ancor più chiaro.

XIV Parte I.

questo primo frammento del ms. andata smarrita. Avremo infatti occasione di avvertire più innanzi che i ff. 1—8 del nostro codice costituiscono parte a sè e non debbono certamente considerarsi tutt' uno, come fece il Gröber, colle carte seguenti. 1

Col f. 9 incomincia una breve serie di tenzoni dovute, come vedremo, a un nuovo amanuense, che lasciò importanti tracce di sè nel codice e scrisse null' altro che tenzoni. La prima di esse: Gauselin digaz mal ure sen offre una strana particolarità. Essa è troncata dopo la quarta strofe e finisce, senza che il copista abbia avvertito il distacco e la contaminazione, con l'ultima parte della tenzone: Dalfin respondetz mi sius platz (448, 1), le cui prime stanze si leggono al f. 38<sup>r</sup>. Per ispiegare in qualche modo questa trasposizione converrà far ricorso a un' ipotesi già messa innanzi dal Bartsch e vedervi null' altro che una «Blattversetzung» dell' originale non avvertita dal copista. E la quinta ed ultima strofe di Gauselm<sup>2</sup> digaz mal ure sen? La troviamo a c. 24°, ove figura come ultima stanza della tenzone Gauselm tres ioecs en amorax (432, 2). Anche questa tenzone non può dirsi del tutto integra nel nostro manoscritto. Vi mancano infatti gli ultimi tre versi, che dovremo riconoscere negli ultimi tre della citata prima parte della tenzone: Dalfin respondetz, a c. 38°. Eccoli nella esatta lezione di Q:

> E sai nuna ab gai cors plaçen En qel iuçamen fora mes Mas pro uei qe nia de trez.

Q.

Ujraut de borneill si cu meteis mun defendiai

Ab mon sabbesai ues on uoles te nez

P oben uos tēc as follor

Si uis cuiatz qe p maricor ua llamens.

Adrut u'tadier aisiuos pagras undenier.

Ais max qtra .j. marc darient.

Т

Guirautz de borneill sieu mezeis. nom defendes ab mon saber. ben saues on uoles tener. per so ben uos tene a follor. seus cuiatz qe ma ricor. uailla menz a drut uertadier. aissi uos pogratz un denier. adesmar contrun marc dargen.

<sup>1)</sup> Questa tenzone: Bem plairia (242, 22) è data da Q in una lezione disperata. Confronto qui la prima stanza di Q con la seconda di I, e mi servo per questo ms. della stampa del Mahn, Gedichte, I, 822:

<sup>2)</sup> Il nostro ms. dà ora la forma Gauselm; ora, per errore di lettura dovuto all' amanuense, quella di Gauselin.

Fermiamoci ancora sulle tenzoni, poichè esse danno occasione a nuove osservazioni. Un altro esempio di trasposizione di fogli nell' originale può forse vedersi a c. 33°. Ivi si leggono una strofe e due versi della tenzone: Segner iaufre respondez me sius plas (1414, 1) e subito dopo segue l'altro componimento: Perdingons ses vassalatge (119, 6) a cominciare dalla terza strofe. La continuazione della prima di queste due tenzoni si trova al f. 47°, ove manca però la fine della strofe 2ª incominciata a c. 33°.

Giacchè ci aggiriamo in quest' ordine di fatti, non sarà inutile notare subito che anche il componimento di Uc de Saint Circ: Na Maria es gent e plasentera (457, 22) è diviso in due frammenti, il primo de' quali si trova a c. 38°, il secondo a c. 40°.

Un caso di mutilazione è pur presentato a c. 79° dal componimento di Peirol: Per dan qe damor, di cui si leggono soltanto tre strofi. Sulla carta 80 dobbiamo fermare la nostra attenzione. Essa contiene, oltre a un componimento di Peirol, tre poesie che non recano nome d'autore.

La prima di esse: Nuls hom tam leu appartiene a Raimbaut de Vaqueiras, secondo la maggior parte dei mss.; R soltanto la attribuisce a Peirol; la seconda: Autressi com la candela è di Peire Raimon de Tolosa — O la dà anonima —; la terza infine incomincia: Em petit dora uen gran bens e consta di tre strofi che appartengono al componimento: Lo joi comens en un bel mes di Arnaut de Tintignac. Osserviamo ancora che il primo di questi tre componimenti non si legge in Q nella sua integrità. A c. 80° col. 2 si trovano le tre prime strofi; una quarta — la 5ª secondo la lezione del ms. S — è stata scritta nella carta di fronte 79° e il copista vi rimandò il lettore per mezzo di una crocetta.

Anche non va dimenticato che le due cc. 64 e 65 contengono 7 componimenti di A. de Merolh attribuiti a un Raimōt. Il fatto si può spiegare ammettendo una distrazione del copista, il quale dopo alcuni componimenti dal R. de Miraual trascrisse dalla fonte altre poesie del poeta precedente: A. de Marolh. Il rubricatore non si avvide delle cosa. A un errore del rubricatore, che si trovava sotto l'efficacia del nome Ricardus scritto 5 carte prima, andranno attribuiti due componimenti (a c. 50) del Vaqueiras a un Ricardus.

Siamo giunti così a quella parte del codice che contiene i componimenti di Guiraut de Bornelh, forse la più importante del ms. perchè XVI Parte I.

questo poeta vi è rappresentato in modo veramente onorevole. Notiamo subito la ripetizione di due poesie:

c.  $82^{r}$  Quant lo freç = c.  $106^{r}$ .

c.  $86^{\text{v}}$  Allegrar = c.  $97^{\text{r}}$ .

Oltre a ciò, alcuni dei componimenti stessi richiamano la nostra attenzione. A cc. 89<sup>v</sup> la poesia: *Mamiga me mena estra lei* è divisa in due parti e sopra ognuna di esse il rubricatore ha scritto il nome del poeta, sicchè facilmente la seconda parte potrebbe essere scambiata con un componimento originale e indipendente. Ciò accadde in verità al Grützmacher che pubblicò separata, come poesia a sè, la fine della nostra canzone (*Arch.* XXXIII, 422).

A c. 92<sup>v</sup> possono facilmente passare inosservate due strofe e una tornata della poesia di Giraldo, che incomincia: *Sil cors nom esta* (242, 70), perchè non sono distinte in nessun modo dal componimento precedente: *Nom plaç chans* (242, 49).

A c.  $94^{\rm r}$  si verifica una stranissima particolarità. I due componimenti: Un sonet novel e Aqest  $t\overline{m}inis$  si combinano l'un l'altro in questo modo: dopo le tre prime strofi del primo ne seguono quattro del secondo, poscia la fine di quello, per ultimo anche l'ultima parte di questo.

A c. 96° possono essere scambiate per poesia originale alcune strofi che incominciano: *E tu iat fais cognoscens*; ma esse non sono che il seguito del componimento precedente: *Sera nō pueia* (242, 66). Nella parte, che contiene cobbole, poco vi è che richiami la nostra osservazione. A c. 107° la cobla *Un en conosc* è la 2ª strofe di *Qui uol conqrer* (461, 214), così a c. 107°: *Mais qi uol* è la seconda di *Dome fols* (461, 86). A c. 108°: *Bella dōna* non è che una strofe d'una poesia di *Uc de Saint Circ*, 457, 12.

Per ultimo non va dimenticato che l'ultima cobla passò inosservata al Bartsch quando compilò l'indice di Q per la Zeitschrift già citata. Si cfr. per altre particolarità la stessa Zeitschrift, V, 89.

## Scrittura del codice.

Per l'incostante scrittura del nostro ms., riesce quasi impossibile assegnare nel suo complesso con un grado sufficiente di approssimazione un periodo di tempo definito al codice provenzale Q.

Se discendiamo infatti ad osservazioni particolareggiate e minute sulla qualità delle scritture e se esaminiamo, confrontandole accuratamente, le varietà dei caratteri, ci troviamo subito dinanzi a dubbi d'ogni specie e ci accorgiamo che sarebbe forse vano studio quello di voler assegnare a Q una età precisa. Ciò nulla di meno occorre industriarsi intorno a questo primo problema, che presenta il manoscritto, e diremo subito che, tralasciando di toccare dell' opinione del Grützmacher, che voleva con evidente errore richiamare il codice al sec. XV, può ritenersi non infondato il giudizio del Bartsch, che riportò tutto il ms. al secolo XIV.

Ma qui è necessario fare alcune distinzioni e alcune riserve. Le mani che scrissero il codice furono diverse: le principali due o tre e altre secondarie. Non è agevole certamente riconoscere se si tratti di scritture che si lascino ricondurre a un di presso allo stesso tempo o se una non breve età le divida, — e riesce pur difficile, limitando il problema, scegliere tra le altre una grafia, intorno a cui si possa preferibilmente applicare un criterio cronologico.

Questo tuttavia parmi si possa dire con una probabilità, che si avvicina di molto alla certezza: tutte codeste mani hanno i caratteri della scrittura italiana: - morbidi i contorni delle lettere e un po' arrotondati gli spigoli, - ma tutte differiscono sensibilmente tra di loro. Se ci poniamo invero sott' occhio il manoscritto, ci accorgiamo che a una sola scrittura, più aperta, più chiara, di tipo che potrebbe essere lombardo, si debbono le prime otto carte scritte non inelegantemente per quanto in alcuni punti strabocchevoli di errori. Un' altra mano scrisse le cc. 9-10 le quali contengono nulla più che tenzoni; una terza si palesa a cominciare (c. 11a) con Aimerico de Pigoglana. E qui accade di osservare che a quest' ultima mano va attribuito quasi per intero il vero e proprio corpo del codice. I canti di Aimeric de Peguilhan, di Folquet de Marselha, di Bernart de Ventadorn ecc. sino alle prime poesie di Guiraut de Bornelh (eccezion fatta delle tenzoni che si leggono tra l'uno e l'altro di questi poeti), si debbono tutti a questa mano principale, la cui scrittura è piuttosto breve e minuta, di tipo minuscolo gotico librario, quasi sempre uguale a se stessa, abbastanza nitida e accurata. Io vi ho riscontrata una certa somiglianza colla grafia di quel poema sulla Creazione del mondo, contenuto nel codice vaticano 5977, la cui scrittura è nota per la riproduzione di

XVIII Parte I.

una carta data dal Monaci nell' Archivio paleografico ital. Il carattere, che ci interessa, appartiene alla prima metà del sec. XIII; sicchè, ammettendo anche pel nostro codice Q che la sua principale grafia sia posteriore di molti anni a quella del cod. Vaticano, non potremo spingerci oltre la fine del sec. XIII, — e alla fine di questo secolo appunto dovremo assegnare la maggior parte del manoscritto.

Il criterio seguito non è certamente dei più sicuri, ma risponde al giudizio ch'io m'ero formato di quella scrittura considerandola a sè, indipendentemente d'ogni altra relazione con scritture affini.

Una pietra di paragone mi manca invece per la scrittura cui spettano le prime otto carte; essa pare appartenere alla prima metà del sec. XIV e con molta probabilità noi la potremo assegnare alla Lombardia. Singolari somiglianze presenta con questa scrittura quella delle cc. 88—96; ma sarebbe ardito ascriverla alla stessa mano. Minori scrupoli ho poi ad attribuire la scrittura delle cc. 97—112 alla mano che vergò le cc. 1—8.

Due sono per conseguenza le grafie principali: a) quella, cui devesi il principio e la fine del ms. b) quella, alla quale deve ascriversi, per così dire, il corpo originale del ms. cioè le cc. 11<sup>a</sup>—88<sup>a</sup>, eccezion fatta delle tenzoni e delle coble ivi contenute.

Ho detto: eccezion fatta delle tenzoni e delle coble, perché esse presentano in verità un nuovo problema. Queste tenzoni e coble si leggono tra l'una e l'altra poesia nei vani lasciati dal copista tra l'ultimo componimento di un trovatore e il primo di un altro poeta. Basta dare un' occhiata anche superficiale al codice, per accorgersi del metodo di trascrizione seguito dall' amanuense che scrisse il vero e proprio canzoniere originale. Ogni volta ch'egli si trovava innanzi a un nuovo trovatore, amava incominciare a scrivere sopra una nuova pergamena e lasciava conseguentemente bene spesso degli spazi vuoti. Questi spazi furono utilizzati da un altro copista — un terzo — che li riempì con tenzoni e frammenti di tenzoni. La scrittura di questo terzo amanuense è assai affrettata e contrasta con l'eleganza che il codice nel suo complesso presenta. Anche questo terzo copista non riuscì a utilizzare del tutto gli spazi vuoti e diè modo così a un

<sup>1)</sup> cc. 96 - 97.

quarto amanuense di aggiungere qua e là, ove potevasi, nuove stanze e cobbole.

Io credo di non andar lungi dal vero attribuendo quest' ultime cobbole al copista delle carte 88—95, il quale di conseguenza avrebbe avuto tra mano un manoscritto frammentario (cc. 9—88), lo avrebbe continuato (cc. 88—95), gli avrebbe posto innanzi otto nuove carte e ne avrebbe in tal modo ricavato l'odierno canzoniere Q.

Intorno alla scrittura del quale non ci siamo ancora trattenuti a bastanza. Se tre sono le scritture di maggior rilievo, altre di poca importanza si manifestano qua e là a chi osservi con cura il nostro manoscritto.

A c. 50<sup>v</sup> una nuova mano, che mi par di parecchio tempo posteriore, ha scritto dopo la poesia: *Si de trobar* (cfr. l'*indice*) le seguenti righe:

ben uolgra qel fos un segurre. ai tan de poder e dalbir. qal mauaz toles la ricor. enoillases tera te nir. edones leritage. acel qe fos pros epresaz. qaisi fol segle co mensaç enoill gardes lignagne emudes hom los rics maluaz com fan lobart lor poestaz.

Non mancano altre nuove grafie: a cc. 66° e 76° una stessa mano scrisse due preghiere; l'una in volgare: ore del ciel mia gram colpa, l'altra in latino: Deus propicius, ecc.: a c. 80° appartiene ad altro copista la tenzone Nuls hom tam leu, e ad altro ancora appartengono i due componimenti (80°): Autressi com la candela e Em petit dora.

Altre particolarità di pochissimo conto — almeno a noi sono parse tali — saranno avvertite nelle note, di che è accompagnata la nostra riproduzione diplomatica. Ma prescindendo da ciò, raccogliamo ora le vele e studiamoci di concretare qualcosa.

Fermiamoci dunque sul vero manoscritto (cc. 11<sup>a</sup>—88<sup>a</sup>) dovuto tutto a una stessa mano, se facciamo astrazione dalle tenzoni e dalle cobbole già ricordate. Dobbiamo intanto sbarazzarci la via di una obbezione, che ci si potrebbe rivolgere. Come mai noi abbiamo affermato che questa parte del cod. è d'una sola mano, mentre il Bartsch nella sua descrizione, giunto a c. 22, osserva che il carattere pare d'un

XX Parte I.

tratto ingrandirsi e pensa che la scrittura cambi e collega a questo mutamento un mutamento di fonti?

In verità è un fatto che a c. 22 la scrittura del codice si allarga un po', diventa meno serrata e minuta e si fa anche più scialba. Ciò avviene anche nell' ultima parte dei canti del Da Peguilhan e per vero può dirsi che la stessa scrittura un po' scialba continui sino a c. 69 per cedere poi il posto alla prima più annerita.

Osserviamo intanto che a rendere un distacco pronunciato tra l'una a l'altra grafia concorre per la massima parte una illusione proveniente più dalla diversità dell' inchiostro che dalle peculiarità del carattere. E aggiungiamo che è più che probabile che dopo aver scritto un certo numero di carte l'amanuense abbia tralasciato per alcun tempo il suo lavoro per ritornarvi poi più pronto e più fresco. Oltre a ciò un esame attento delle lettere — in ispecie delle iniziali — pare a noi dimostri che quelle scritture non sono che due varietà leggerissime dello stesso carattere. Infatti a c. 22<sup>r</sup>, ove più si sente il distacco, se bene osserviamo vediamo che non v'ha un brusco e forte passaggio, ma quasi una trasformazione lenta e in qualche punto insensibile. Ad es. la poesia: Us uolers incomincia sì con lettere un po' più grandicelle del consueto, ma poi a poco a poco tutto il carattere si rimpicciolisce di nuovo, quasi sfuggendo alla nostra oculatezza e pare riprendere poi il suo tipo comune.

Del resto, questo punto, sul quale ci siamo indugiati, non viene ad avere un particolare rilievo nello studio interno del canzoniere, poichè con argomenti incontrovertibili si può dimostrare che la fonte è sempre la stessa, per quanto già a priori si possa ammettere, in questo caso, che «mutar mano» non significa «mutar fonte». Il canzoniere originario Q constava perciò dei seguenti poeti e dei seguenti componimenti:

I.

Aimerico de Pigoglana, 1<sup>1</sup>, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Folchet de marseilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

<sup>1)</sup> I numeri rimandano alla tavola e tengon luogo del principio di ogni componimento.

Bernardo adventathor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Guidus duxelus, 1, 2, 3, 4, 5.

Nuc d' brūdel, 1, 2, 3.

Narnaut daniel, 1, 2, 3, 4, 5.

Guilem de leisdet, 1, 2.

Ricardus birbiscelus, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Perdigons, 1, 2, 3, 4.

Rambaut d' uagte, 1, 2, 3, 4, 5, 6.1

Gancelus faidit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Arnaut d' miroil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.2
Raimōt d' miraual, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Peire uidalus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Perolus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Cirardus brunelus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Era dunque il nostro manoscritto in questa condizione (conteneva cioè 154 componimenti), quando tra l'un poeta e l'altro, giovandosi degli spazi lasciati dal primo trascrittore, un secondo copista intercalò un certo numero di tenzoni, le quali costituiscono la seconda parte del canzoniere. Esse sono:

#### II.

### Tenzoni.

- 1. Gauselm digaz mal uostre sen . . . c. 9<sup>r</sup>
- 2. Segner bertram us caualers presaz . . .

<sup>1)</sup> I nnri. 5 e 6 si trovano sotto il nome di Ricardus; ma deve essere un errore dell' amanuense, che doveva invece scrivere Rambaut e forse era sotto l'efficacia del nome di Ricardus birbiscelus scritto poco prima (cc. 43-44). Che veramente la fonte di Q attribuisse a Rambaut questi due componimenti risulta dallo studio, che imprendiamo più oltre, della costituzione interna del canzoniere Q.

<sup>2)</sup> Questi ultimi 7 numeri si leggono a cc. 54-66 sotto il nome di Raimōt, ma nella fonte dovè avvenire una trasposizione di carte, sicchè il copista a poesie del Miraual aggiunse componimenti del Miroil.

XXII Parte I.

| 3. Bernard de la bartal chausit                       | c. 9 <sup>v</sup>  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 4. Gauselm faidiz eus deman                           | $c. 10^{r}$        |
| 5. Dalphin sabriaz me uos                             | e. 10 <sup>▽</sup> |
| 6. Segner ponz de mon laur                            | c. 16 <sup>r</sup> |
| 7. Gauselm tres iocs enamoraç                         | c. 24              |
| 8. Segner qal penriaç uos                             |                    |
| 9. Em rābaut pros dona daut līgnage                   |                    |
| 10. En maenard ros ab saubuda                         | c. 33 <sup>v</sup> |
| 11. Segner iaufre respondez me sius plas <sup>1</sup> | c. id.             |
| 12. Peizer uidal pos far mauē tēçon                   |                    |
| 13. Segner en blancaz de dona pros                    |                    |
| 14. En ranbaut ses sas ben                            |                    |
| 15. Dalphin respondez moi sius plaz                   |                    |
| 16. Segner naesmar chausez de tres baros              | c. $42^{r}$        |
| 17. Perdigons üre sen digaz                           | c. $45^{r}$        |
| 18. Gauselm faidiz de dos amics corals                | c. $45^{\circ}$    |
| 19. Uns amics e una amia <sup>2</sup>                 | c. 47 <sup>r</sup> |
| 20. Segner iaufre nō songes musador                   | c. 47 <sup>v</sup> |

Il nostro manoscritto constava già di queste due parti, quando passò sotto le mani del terzo amanuense. Questi aggiunse in testa al codice 8 fogli e utilizzando, come vedremo, un' altra fonte, continuò a scrivere nuovi componimenti da cc. 88 a c. 96.

Ma a c. 97 però pare incominci quasi un nuovo canzoniere: la lettera iniziale è più grande del solito e davvero può nascere il dubbio che qui si abbia una nuova aggiunta. Sicchè la terza parte del manoscritto va distinta in tre sezioni.

#### TIT.

1<sup>a</sup> sezione: Continuazione del canzoniere originario da c. 88<sup>r</sup> a c. 96<sup>v</sup>. Comprende:

<sup>1)</sup> Seguono le ultime strofi di Perdigons ses uassalage.

<sup>2)</sup> Sono tuttora dubbioso se la stessa mano che scrisse le tenzoni abbia anche scritto i sgg. componimenti, dai quali prescindo:

c. 80° Atressi com la candela.

id. Em petit dora.

c. 96 Non puis sufrir.

| Cirardus: 1. Sanc ic | or agui |
|----------------------|---------|
|----------------------|---------|

- 2. Ci per mō sobre toç
- 3. Ben mera bels
- 4. Mamiga me mena
- 5. Ben es dreg
- 6. Iois si ab
- 7. Car no ai ioi
- 8. Ben conuē

- 9. Nom plaç
- 10. Car no esper
- 11. Aco mauen
- 12. Un sonet nouel
- 13. Agest tminis
- 14. Ben deu
- 15. Sis sienc
- 16. Obs magra.

# 2ª sezione: Cc. 1<sup>r</sup>—8<sup>v</sup>. Comprende:

- 1. Rasos es
- 2. Cel qe uos
- 3. Saltrer fui
- 4. Arnaldon
- 5. Ki de placers
- 6. Quant escaualcai
- 7. Morte man
- 8. Damor mestera
- 9. Coindeta sui

- 10. Quant lo gilos
- 11. Ar am digaz
- 12. Segner coine
- 13. Monge eu uos
- 14. Li dolz consirre
- 15. Dona uos mauez
- 16. De bergueda.
- 17. Uirant de borneill.

3ª sezione: Aggiunta dell' ultima parte del codice (cc. 97°—112°). Comprende 19 canti di Guiraut de Bornelh e una serie di cobbole. Infine devonsi pure, se non ci siamo ingannati di troppo, a questo terzo amanuense, che scrisse queste ultime tre sezioni del manoscritto, quelle poche coble sparse qua e là nel codice per riempire i vuoti, che aveva lasciato il trascrittore delle tenzoni.

Se dovessimo dunque giudicare dai criteri esteriori, noi saremmo indotti a dividere il manoscritto in tre parti, l'ultima delle quali andrebbe suddivisa in tre sezioni.

È possibile che ognuna di queste parti dipenda da fonti diverse, ma è pur possibile che tutte risalgano a un solo manoscritto, e anche che due parti sian copia di un unico originale; l'altra parte stia invece da sè.

Queste e altre combinazioni possono certamente presentarsi allo studioso, sicchè potrebbe venire il sospetto che i criteri esteriori poco giovassero nel presente caso allo studio della costituzione interna del manoscritto.

Ma se noi confrontiamo il nostro risultato con quello ottenuto dal Gröber in uno studio che più oltre citeremo, noi non possiamo non meravigliarci della somiglianza di conclusioni a cui conducono da un lato i criteri esteriori, dall' altro i criteri interni.

Ho detto somiglianza; ma non certo identità, poichè il Gröber, mancando nel suo esame di elementi esterni, divise il manoscritto Q in tre sole parti, il che porta un grande turbamento nello studio delle sue fonti e delle sue relazioni con altri canzonieri provenzali.

È parso a noi che fosse necessario muovere da una esatta e minuta descrizione del codice, prima di addentrarci nello studio dei suoi rapporti e della sua composizione.

## Parte II.

# Esame interno del manoscritto.

Esame del canzoniere.

Il lavoro del Gröber, Die Liedersammlungen der Trobadours (Boehmer, Roman. Studien, II, 337—670) è meritamente noto, come quello che è di capitale importanza per lo studio della costituzione interna e dei rapporti reciproci di alcuni dei canzonieri provenzali.¹ Ivi per la prima volta è stata tentata una classificazione dei florilegi, che ci sono stati conservati, ed ivi per la prima volta troviamo studiato in parecchie buone pagine il nostro manoscritto Q. Ma purtroppo il Gröber dovè lavorare sulle indicazioni poco esatte del Grützmacher e appena potè giovarsi delle rettifiche del Bartsch, in Jahrbuch f. rom. u. engl. Litt. u. Spr., XI, pag. 9—11. Cfr. Zeitschr., cit., V, 92.

Soltanto dopo la comparsa dello scritto del Gröber, uscì nella Zeitschrift un indice minuto e accurato del codice dovuto al Bartsch, e non v'ha dubbio che se l'illustre maestro tedesco avesse potuto avvantaggiarsi di codesto particolareggiato registro, avrebbe cambiato in alcuni punti le sue conclusioni. Diciamo: in alcuni punti, poichè dobbiamo con piacere affermare che nella loro generalità le osservazioni del Gröber sono giustificate (almeno a noi son parse tale), per quanto il lettore avrà ad accorgersi che non di rado noi abbiamo corsa una strada diversa.

<sup>1)</sup> Sulle difficoltà che si incontrano a voler tentare una classificazione dei mss. provenzali rimando a quanto ha scritto il Meyer, Romania, VI, pag. 476. In verità, per non divagare troppo e per non gettarsi nel mare delle ipotesi, è necessario accontentarsi di risultati assai tenui in seguito a grandi sforzi. La miglior prova di ciò è data dall' esame, che abbiamo tentato, del ms. riccardiano, a proposito del quale, dopo varie e disparate ricerche e accostamenti d'ogni genere, son giunto a risultati che se per un lato accontentano, dall' altro lascian inappagata la nostra curiosità.

XXVI Parte II.

Anzitutto è a notarsi che il punto di partenza, dal quale noi muoviamo non è quello del Gröber. Questi, fondandosi sopra una descrizione imperfetta del canzoniere, divise in tre parti il codice Q in questo modo:

 $Q^1 = cc. 1 - 80.1$ 

 $Q^2 = cc. 81 - 112.$ 

 ${\bf Q}^3=$  « Unter  ${\bf Q}^3$  endlich sind die nachgetragenen Coblas und Tenzonen zusammenzufassen ».

Questa suddivisione non è certo priva di inconvenienti. Perchè infatti raggruppare insieme le cc. 1—80? Si noti che le prime 8 appartengono per qualità di contenuto (la scrittura mette subito in guardia) ad una diversa famiglia di canzonieri, e certo non possono essere considerate tutt' uno colle carte seguenti. Il Gröber stesso si trovò obbligato, durante l'esame del ms., a prescindere da esse 8 carte e pensò di collocarle dopo la carta 66 in continuazione di Arnaut de Marolh. In tal modo soltanto egli potè ottenere di classificare il nostro codice — e qui ha pienamente ragione — tra i canzonieri ch'egli chiama: Folquet-sammlungen, cioè incomincianti con Folchetto di Marsiglia.

E che Folchetto di Marsiglia debba incominciare veramente il nostro ms. risulta anche da un carattere esteriore già da noi posto in evidenza: dal numero d'ordine .j., da cui è accompagnato il nome del poeta. Certo è ancora che quei fogli 1—8 stanno a disagio introdotti, come vuole il Gröber, nel corpo del ms. in seguito alla c. 66 e vi stanno a disagio e perchè rompono la uniformità grafica del codice, il che del resto non costituerebbe argomento decisivo per allontanarli, e perchè pongono una soluzione di continuità negli accordi veramente singolari e significantissimi che passano tra il canzoniere riccardiano Q (intendo parlare della sua parte originaria (cc. 11—88) e il canzoniere provenzale G (cod. Ambros. R, 71 sup.).

Il merito di aver conosciuti i rapporti che passano tra questi due ms. spetta al Gröber, ed è invero singolare la stretta relazione che li unisce o — per meglio dire — che unisce, una parte di G con la parte originaria di Q, cioè colle cc. 11—88.

<sup>1)</sup> In Gröber, nº 79; ma il mss. fu numerato di nuovo forse per togliere di mezzo un errore avvenuto nella numerazione precedente, secondo la quale una carta era ripetuta. Cosicchè la c. 79 corrisponde alla odierna c. 80.

Chiameremo adunque Q¹ quel frammento di Q che comprende queste carte e noteremo che insieme al termine di partenza abbiamo dovuto staccarci dal Gröber anche nella scelta del termine di arrivo, perchè veramente non abbiamo trovato nessuna valida ragione per fermarci alla carta nº 81. Con questa carta incomincia bensì la parte del florilegio che riguarda Guiraut de Bornelh e può bensì pensarsi che il canzoniere Q risulti di due raccolte: di una Folquetsammlung + una Guirautsammlung; ma non v'ha nessuna motivo per porre a c. 81 il distacco, e perchè la continuità delle grafia sempre uguale ci fa sospettare aversi qui un seguito puro e semplice di una copia e perchè i rapporti con G non cessano a c. 80, ma continuano ancora.

Il punto di distacco lo porremo invece a c. 88<sup>r</sup>, ove incomincia una nuova scrittura e ove cessano i rapporti di G e Q¹.

Chiamiamo adunque Q<sup>1</sup> la I<sup>a</sup> sezione del ms. e per essa intendiamo le cc. 11—88, escluse pel momento le tenzoni e le coble. Q<sup>1</sup> corrisponde insomma alla nostra sezione n<sup>o</sup> I del canzoniere considerato dal punto di vista dei caratteri esterni.

$$I^a = Q^1 = cc. 11 - 88$$
, escluse le tenzoni e le coble.

Q¹. — Incominciamo coll' osservare che tutti i poeti che si leggono in Q¹ sono rappresentati anche in G. E aggiungiamo che più d'una volta si verifica il caso che due trovatori si susseguano regolarmente nell' uno e nell' altro canzoniere. È subito a notarsi che G contiene un numero maggiore di poeti, e ciò si spiega assai facilmente se si osserva che Q¹ non è che un frammento e che appunto nello stato di frammento dovè giungere tra le mani di colui che pensò di ricavarne un tutto compiuto coll' accostamento di nuove membra.

Do qui sotto i poeti di Q<sup>1</sup> nell' ordine presentato dal manoscritto, e pongo di fronte i poeti di G cercando di ordinarli in modo rispondente a Q<sup>1</sup>. Per l'una e l'altra serie di poeti aggiungo il numero d'ordine e il numero delle carte in cui sono contenuti i componimenti di ciascuno.

Q¹.

1. Aimerico de Pigoglana [cc. 11² — 6. Naimeric de Pugiman (o Pu16²].

2. Folchetl de marsilia¹ [cc. 17² — 23⁴].

G.

6. Naimeric de Pugiman (o Pugunan) [cc. 36⁵ — 39²].

1. Folchet de Marseia [cc. 1²—8⁵].

<sup>1)</sup> Ha già notato che in Q<sup>1</sup> questo poeta dovrebbe portare il n<sup>0</sup>1, come avviene in G.

- 3. Bernart de uentadorn [cc. 25<sup>a</sup> 32°].
- 4. Guidus duxelus [cc. 35<sup>a</sup>—37<sup>d</sup>].
- 5. Nuc de brūdel [cc. 37<sup>a</sup>—37<sup>d</sup>].
- 6. Naruart daniel [cc. 39a-40d].
- 7. Guilem de leisdet [cc. 41<sup>a</sup>—41<sup>c</sup>.
- 8. Ricardus birbiscelus [cc. 43<sup>a</sup> 44<sup>d</sup>].
- 9. Perdigons [cc. 46a—47a].
- 10. Rambaut [cc. 48a 50b].
- (11. Gancelus Faidit [cc. 51a 57d].
- 12. Arnaut de Miroill [cc. 60°—61°].
- 13. Raimont de Miraual [cc. 55<sup>a</sup> 66<sup>c</sup>].
- (14. Peire Uidalus [cc. 67a 75b].
- [15. Perolus [cc. 76<sup>a</sup>—79<sup>a</sup>].
- 16. Çirardus brunelus [cc 80—81].

- 2. Bernard de Uentador [cc. 9<sup>a</sup> 22<sup>a</sup>].
- 12. En Gui d'Uissel [cc. 58<sup>a</sup>—60<sup>a</sup>].
- 15. Nuc Bruneng de Rodes [cc. 65<sup>b</sup>—67<sup>a</sup>].
- (18. Arnard Daniel [cc. 73a—74b].
- 19. Guielm de San Disler [cc.  $75^{\text{a}} 76^{\text{a}}$ ].
- [13. Richart de Berbezil [cc. 60<sup>b</sup>] 63<sup>a</sup>].
- 14. Perdigon [cc. 63b—65a].
- 11. Rambaud de Uaqeiras [cc. 53<sup>a</sup> 57<sup>b</sup>].
- 3. Gonselm Faidiz [cc. 22b—30b].
- 4. Arnaut de Miroill [cc. 31<sup>a</sup>—34<sup>a</sup>].
- 16. Raimund de Miraual [cc. 67<sup>b</sup> 69<sup>a</sup>].
- 8. Pere uidal [cc. 40b—42b].
- 9. Peirol [cc. 43a 50a].

Un elemento di affinità si può scorgere facilmente tra i due mss. osservando la lista qui sopra compilata: sì l'uno che l'altro incominciano con poesie di Folchetto di Marsiglia, sì all' uno che all' altro non mancano identiche successioni di poeti.

Ma rapporti ancor più stretti troveremo se, oltre all'ordine de' trovatori, ci diamo ad osservare l'ordine dei componimenti a noi conservati. Incominciamo da

Aimeric de Peguilhan.

- $Q^{1}$ . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
- G.  $\frac{1}{1}$ , 2, 3, 4, 5, 6<sup>1</sup>, 7, 8, 9, 10, 11. — —

<sup>1)</sup> Dimenticato nel Grundriß del Bartsch.

Prima di passare a Folchetto di Marsiglia dobbiamo osservare che in G in numeri 1, 2, 3 sono anonimi — così il Bartsch — o anche, se vogliamo giudicare alla stregua dell' uso seguito da molti mss. provenzali, sono attribuiti a Girard lo ros, il cui mome compare una carta prima. Questa particolarità non deve tuttavia farci esitare a porli sotto il nome del Da Peguilhan, poichè questo trovatore figura subito dopo e può credersi che l'errore sia del rubricatore.

Anche dobbiamo osservare che in G il nº 11 è dato a Guillem Figueira, il cui nome è scritto nel margine. Ma l'ordine in cui ci si presentano le poesie ha per noi maggior valore di quello che non abbiano codeste due peculiarità del tutto esteriori e ci dice che G e Q sono legati da uno strettissimo vincolo di parentela.

# Folquet de Marseilla.

Anche per Folquet i rapporti tra i due mss. sono molto evidenti; Q possiede cinque componimenti che non si leggono in G, ma questo canzoniere ne ha uno (il nº 10) che non si trova in Q.

## Bernart de Ventadorn.

Se Q ha due poesie non contenute in G; il cod. ambrosiano ha però 4 nni in più di Q e cioè: 6, 7, 8, 11.

Uc Brunenc.

Arnaut Daniel.

Guilhem de Saint Leisdier.

Ricart de Berbezil.

Perdigon.

Rambaut de Vaqueiras.

Q. 1, 2, 3, 4, 5, 
$$6.1$$

Gaucelm Faidit.

Q. 
$$1, 2, 3, 4, 5, 6(3),$$

<sup>1)</sup> Sopra questi due ultimi numeri è scritto in Q Ricardus, ma qui non esito a riconoscere un errore del rubricatore. Questa attribuzione di Q non ha dunque nessun valore e di essa non va tenuto conto. G parla in questo caso per Q e ci svela i suoi inganni.

## Arnaut de Mirolh.

Q. 1, 2, 3, 4.  
G. 
$$-$$
 3, 2, 4.  
Q. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  
G. 6, 5, 7, 1,  $-$ 

## Ramont de miraual.

## Peire Vidal.

#### Peirol.

Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. G. 1, 
$$-$$
 14,  $-$  2  $-$  12, 2, 6, 7, 16.

## Guiraut de Borneil.

Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
$$G^{3}$$
 - - 1, - - - - - - - 3, -.

I due manoscritti G e Q¹ si trovano perciò d'accordo in moltissimi punti; ma se lasciano subito scorgere la loro affinità, d'altro lato nel numero dei componimenti (e non di rado nel loro ordine) mostrano di scostarsi un po' l'uno dall' altro.

<sup>1)</sup> Come ho già dimostrato questi componimenti in Q sono attribuiti a un  $Raim\bar{o}t$  per una trasposizione che avvenne nelle carte del ms., ma appartengono ad  $Arnaut\ de\ M$ .

<sup>2)</sup> Questo nº è in G attribuito a Gausbert de Poicibot. Al f. 105<sup>b</sup> G contiene di Peirol 16 componimenti.

<sup>3)</sup> G contiene soltanto 6 componimenti di Guiraut de Borneilh.

XXXII Parte II.

Prima di passare ad esaminare le loro divergenze, osserviamo più da vicino i loro punti di contatto e vediamo, col mezzo delle varianti, se ci riesce di intravvedere il grado della loro parentela.

Essendo ancora G poco conosciuto, io scelgo per istabilire un confronto la lezione di quei componimenti, che furono sino ad ora dati criticamente.

Incomincierò con Arnaldo Daniello e mi gioverò della ottima edizione che di questo trovatore diede parecchi anni sono il Canello. 1

Considerando le varie lezioni dei componimenti di Arnaldo Daniello, il Canello riuscì a costituire un gruppo particolare di manoscritti (pag. 90) Q. G. c. U.

Le maggiori affinità si incontrano subito fra i tre primi mss. nella disposizione dei componimenti:

Sorprende assai codesta relazione di Q¹ e G con c, che è un manoscritto che appartiene con tutta probabilità alla fine del sec. XV e che presenta allo studioso molte reali difficoltà circa la sua composizione. Ma le attinenza non si fermano qui soltanto: in altri punti c vuol svelarci una lontana parentela con G e Q¹. E così per Folquet de Marselha:

per Peire Raimon:

e per Peirol:

<sup>1)</sup> La vita e le opere del trovatore Arnaldo Daniello, Halle 1883.

Sono questi punti di contatto da noi indicati non trascurabili da chi vuol indagare il processo di formazione per ciascuno di codesti tre manoscritti, ma non basteranno forse a rivelarci il grado di affinità che passa tra l'uno e l'altro. Il Gröber, al quale codeste relazioni non passarono inosservate, credette di affermare maggiormente i loro rapporti, considerando che essi hanno anche una particolarità grafica in comune. Così egli notò in c forme come¹: uenç, saços ecc. e concordemente trovò che la z è pure rappresentata con ç in G e Q.

Questo è un ben tenue argomento e non ne dovremo fare gran conto, poichè i manoscritti scritti in Italia sup. risentono un po' tutti, in grado maggiore o minore, di questa peculiarità di grafia. Resta pur sempre il fatto che alcuni punti di contatto fra c  $Q^1$  e G esistono realmente, cosicchè se anche l'ordinatore della raccolta c non fece uso della fonte comune a  $Q^1$  e G, certamente ne usò una assai simigliante e con essa certo imparentata. Ma le condizioni nelle quali ci è pervenuto il cod. c sono tali, da non permetterci di spingere più addentro lo sguardo, senza incontrarci in una selva di difficoltà.

Torniano ora ad Arnaldo Daniello e restringiamo la nostra considerazione ai soli due manoscritti che ci interessano: Q¹ e G. Ripetere qui le conclusioni del Canello e riprodurre le varianti, che si possono trovare nella sua edizione, sarebbe inutile cosa. Basterà osservare che le analogie che intercedono fra G e Q¹ sono moltissime e alcune molto significative; ma non dovremo d'altro lato tacere che la comparazione di esse ci pare escluda che l'uno dei manoscritti possa essere in qualche parte copia dell' altro.

Una fonte comune è innegabile e i due codici (Q¹ e G) ci si presentano in modo da farci credere che sì l'uno che l'altro siano non altro che estratti di un fonte ben più ampio, che chiameremo col Gröber: q.

Alla stessa conclusione giungerà chi si faccia a considerare i componimenti di *Uc Brunenc*.<sup>2</sup> Purtroppo l'Appel nella sua edizione non utilizzò tutti i mss.; ma per il componimento: *Aram nafron li sospir* 

<sup>1)</sup> Gröber, Op. cit., pagg. 543-544.

<sup>2)</sup> Cfr. Appel, Der Trobador Uc Brunenc, in Abhandlungen Herrn Prof. Dr. A. Tobler zur Feier seiner fünfundzwanzigjährigen Thätigkeit als ordentlicher Professor an der Universität Berlin, Halle, Niemeyer, 1895, pagg. 45-78.

XXXIV Parte II.

(450, 2) egli usò di G e Q¹. L'Appel costituì un solo gruppo dei mss. T. S. G. Q (pag. 65), e chi consideri ogni variante, si accorgerà che le maggiori affinità si riscontrano fra Q¹ e G. Una leggera indipendenza di Q¹, se pur mettesse conto di rilevarla, si potrebbe riscontrare nella rima del 6° verso: uisages.

Non voglio passar oltre senza osservare che Q<sup>1</sup> fu utilizzato dall' Appel per altri due componimenti: 450, 4 (Corlexamen) e 450, 7 (Puoi l'adrechs temps.) e che in tutti e due in casi si manifesta una relazione non trascurabile tra Q<sup>1</sup> e T.

Per non uscire dai limiti impostici, non ci interneremo in questa nuova questione che ci si è presentata per via, ma piuttosto studieremo con maggior diligenza i rapporti intercedenti fra Q<sup>1</sup> e G per giungere a farci un' idea possibilmente chiara del loro valore.

Se infatti l'uno e l'altro discendessero da q direttamente e nessuno di essi tra via si fosse fermato a raccogliere acque di nuovi ruscelli, è certo che i due manoscritti andrebbero considerati come una sola e non come due forze, ed è pure certo che a questa stregua dovrebbe essere valutato il loro valore critico.

I casi in cui Q¹ pare staccarsi da G sono, a parer nostro, in parte più apparenti che reali.

Infatti, mentre in Q1 i componimenti:

En greus, Car fui,

sono giustamente attribuiti ad Aimeric de Peguilhan, compaiono anonimi in G; ma qui non dovremo che vedere — come ci dice l'ordine delle poesie stesse — un errore del rubricatore.

Oltre a ciò, figurano in Q¹, sotto il nome di Raimont, 7 componimenti che G attribuisce ad Arnaut de Marolh. Ma questo errore di Q¹ va ripetuto, come abbiamo già osservato, da una trasposizione di carte avvenuta nel nostro codice, sicchè anch' esso non è che apparenza e non realtà. Rimangono così tre soli casi di divergenza assai difficili a spiegarsi.

- 1°. A c. 78°, Q¹ attribuisce a Peirol il componimento *Car non*, che i mss. A C D E G H I K R T U danno a Gausbert de Poicibot.
- 2°. In Q<sup>1</sup> v'ha ripetizione a c. 51<sup>r</sup> e 53<sup>r</sup> del componimento *Som* pogues di Gaucelm Faidit.

3°. Il componimento *Tant ai*, attribuito a c. 21<sup>b</sup> a Folquet de Marselha, ricompare a c. 59<sup>r</sup> sotto il nome di Gaucelm Faidit.

Bastano questi tre fatti per concludere che  $Q^1$  abbia utilizzato un' altra fonte diversa da q?

Il Gröber rispose affermativamente a questo quesito e suppose per Q¹, oltre a q, comune con G, anche x, fonte indipendente. Osserviamo che il caso potrebbe spiegarsi ammettendo una lieve distrazione del copista e ponendo a suo carico la ripetizione del componimento. Ciò non ostante però, considerando con maggiore attenzione la due lezioni della poesia, questa supposizione pare essere allontanata. E non solo nella lezione, ma nell' ordine istesso delle strofi può trovarsi un argomento per escludere lo sbaglio del copista.

Alcune diversità presenta, pure il componimento che in Q<sup>1</sup> compare attribuito a Folquet de Marselha e a Gaucelm Faidit. Oltre a ciò, mettiamo l'una a canto all' altra le due prime strofi e ci accorgeremo che le fonti di codesta poesia debbono essere state diverse:

c. 21.

Folchet'.

Tant a soffert loniamet  $gr\bar{a}t$  affa'
Qe seustes mais qe no me psebes
Morir pogra tost et leu seu uolgues
Qa la bella no pera ia dolors
En cui mala fos beutaç et ualors
Dut regardat par força mo corage
E poi li plaç segrai autre uiage.

c. 59v.

Gançelus.

Tant ai sofert longamen greu afan Qe sestes mais qe no mē pcebes Morir pogra uil et leu se' uolges Qella no presera dolors O mala fos tan beltat e ualors Dun regardan p forcat mon corage E pois lei plaç segrai autre uiage.

Tra Q<sup>1</sup> e G si verificano nei componimenti comuni certe disuguaglianze maggiori di quello che a tutta prima potrebbe parere, data la loro affinita. <sup>1</sup> Ciò abbiamo avuto occasione di verificare col codice G sott' occhio e colla nostra copia di Q dinanzi, e il lettore ne avrà le prove più palesi, se in progresso di tempo potremo dare, come speriamo,

<sup>1)</sup> Naturalmente si tratta di varianti che non intaccano profondamente il senso. Valga il confronto della 1ª strofe di Folqnet de Marseilla, Per deu ed. a p. 33 della nostra stampa. Ecco la lezione di G (c. 1²): Per deu amors ben sabez ueram | quō plus deisen plus puoia humilitaç. | et orgoils chai qā plus aut es poiaz | don dei auer gauz euos espauen. | Car ṣemi mostres orguoil 9tra mesura. | Ebraus respos a mas humils canzons. | a semblan mer qel orgoilz chaia ios. | caps bel iorn ai uist far nuoich escura.

XXXVI Parte II.

l'edizione diplomatica di G. Per questo fatto, le relazioni tra Q<sup>1</sup> e G possono essere così rappresentate:



 $Q^2 = \text{Tenzoni}$  contenute nelle cc. 9-88.

Per questa seconda parte del ms., costituita dalla serie di tenzoni scritte da un' altra mano e intercalate tra l'un poeta e l'altro, la ricerca ci pare facilitata.

Le affinità che abbiamo riscontrate tra Q<sup>1</sup> e G ci guidano a considerare subito se non forse altri siano i punti di contatto intercedenti fra questi due canzonieri.

Non tarderemo ad accorgerci che le tenzoni di Q<sup>2</sup> compaiono in G nella loro totalità. <sup>1</sup> Alcune anche si susseguono nello stesso ordine nelle due raccolte:

Se passiamo a studiare le varianti, ci accorgeremo ognor più dei legami che avvincono, anche per questa parte, i due manoscritti.

Mi giovo qui del lavoro di O. Soltau, Die Werke des Trob. Blacatz, in Zeitschrift f. roman. Phil. XXIII e considero le due tenzoni del Grundriß 97, 4 e 97, 7, per la cui ricostruzione l'editore s'è avvantaggiato delle lezioni di Q<sup>2</sup> e G.

<sup>1)</sup> Alcune sono frammentarie; altre contaminate in Q<sup>2</sup>. Non così avviene in G, ove si leggono tutte nella loro integrità. Ma questo non è un carattere di divergenza tra i due mss. Il copista di Q<sup>2</sup> doveva lottare contro forze esterne e lo spazio e la carta gli facevano difetto: si trovò perciò obbligato a scindere alcune tenzoni e a fare di necessità virtù. Le scissure e le contaminazioni di Q<sup>2</sup> sono già state avvertite da noi nelle note al nostro indice di Q.

Strettissimi sono i rapporti che legano questi due manoscritti: l'editore dà per ognuna di queste tenzoni il seguente schema:



e osserva (pag. 227:) «Zu erwähnen ist endlich, daß innerhalb dieser Gruppe G und Q sich ganz eng zusammenschließen, E dagegen mit mancherlei Textverderbnis etwas zur Seite tritt».

Noi potremo spingere facilmente anche più oltre il confronto, giovandoci della riproduzione di alcune tenzoni di G data dal Grützmacher e della copia di altre da noi tratta dallo stesso ms. Fermiamo la nostra attenzione sopra la tenzone 392, 15:

Segner naesmar, ecc.

e confrontiamo le lezioni di Q² (c. 42<sup>r</sup>) e di G (c. 94<sup>b</sup>). Eccezion fatta di alcune divergenze grafiche, l'accordo è dei più significativi così nelle lezioni (si cfr. il v. 11 errato tanto in G quanto in Q: En es sos prez plus cabailoz) come nel numero e nell' ordine delle strofi. Anche le divergenze grafiche non sono per noi prive del tutto di valore, poichè stanno a mostrarci sempre più che non abbiano qui a fare con due mss. che siano l'uno copia dell' altro, ma bensì con due fratelli che serbano le caratteristiche della famiglia pur discostandosi nell' aspetto.

Pongo ora a confronto le due prime strofi di codesta tenzone:

 $O^2$ 

Segner naesmar de chausez
De tres baros. Cal p<sup>i</sup>isaz
mais. e respondes p<sup>i</sup>imers.
Et ab prop uos responda en pdigons
Qe lus es lars egais eufaners
El segons es adreich ebos terres
Es auqes larcs Mas nō daital senblāça
El tiers e bos p conduich e p lança
E genz garnenz qals ameillor mesters.

G.

Segner naesmar chausez d' tres baros.
Cal preiaz mais erespondez primers
Et aprob uos responda en perdigos
Qelus es larcs egais eufaners
El segons es adreich e bos t'rers
Ez auqes larcs mas non daital semblanza
El terç es bos per conduich e per lanza
E genz garnenz qals a meillor mesters.

Se passiamo ora a considerare la tenzone 10, 28, avremo una novella prova per concludere che G e Q² hanno avuto un fonte comune. Valga anche qui il confronto della 1ª strofe e non si dimentichi che in tutti e due i mss. la tenzone presenta quattro sole strofi.

 $\mathbb{Q}^2$ .

Gauselin fai diz de dos amics corals
Al ūre sen men digaz zo qe nes
Qan a lun de sa dōna uen bes
Ez alautre danz edestrics emals
Si qe negus nona poder qes uir
Qal se deu plus esforcar de seruir
Po segon endreich damor iuzaz
E celui pois qe uolez rezonaz.

G (c. 92<sup>a</sup>).

Gauselm faidiz de dos amics corals Al uostre sen medigaz ço qe nes Qan a lun desa donna uen bes Ez alautre danz edestrics emals Si qe negus nona poder qes uir Qal se deu plus offorçar deseruir Pero segon endreich damor iuzaz E celui pois qe uoleç razonaz.

Per convincersi maggiormente, il lettore non avrà poi che a confrontare la lezione della seguente tenzone (tratta da G, c. 93<sup>b</sup>) con quella di Q (c. 34<sup>r</sup>, p. 68 della nostra stampa):

Peire uidal pos far mauē tēzon.
Nuos sia greu seu d'mā p cabal
P qal razō auez sē tā uenal
En mainz afars q̃ nuos tŏnō apo.
Ezen trobar auez saber esen.
E qi ia ueilz enaital luoc atē.
Ez en iouen nes atressi passaz.
Meīz na debe qese ia nofos paz.

Blācaz n̄ tēg ges ure sē p bō.

Car āc partis plait tā d'scomunal.

Qeu ai bō sē efin enatural.

En tot afar pqe par bē qi sō.

Ezai mamor mesa en mō iouē.

En la meillor et en la pl'ualen

No uoill pdre loguiardos nil graz.

Car qis recre es uilās emaluaz.

Peire uidal ia la ur̃a razō.

No uoil au' amidōz qe tā ual.

Qeil uoil seruir atoziors p egal.

Edelā plaz qē faza guizardon.

Senes iauzir qeu uoil loiauzim.

Car lōcs atēdres senes ioi zo sapchaz.

Es iois pduz canc us n̄ fo cobraz.

Blancaz nosui euges daital fazō Cō uos autres acui damor nocal. Gran iornada uoil far p bō ostal. E lon seruir p recebre gen dō. Nones fis druz cel qes cania souen. Ni bona dōna cela qi lo 9sen. Nones amors anz es ēgāz puaz. Soi enqeirez ed'man o laisaz.

Anche le varianti maggiori (v. 6 aneil Q, 16 retre Q, ecc.) si lasciano spiegare come falli o divergenze di lettura.

Dati questi innegabili rapporti, se avviciniamo il nostro risultato a quello già ottenuto studiando Q¹, troveremo che Q¹ e Q² debbono dipendere dalla stessa fonte di G, con questa differenza, che in G le tenzoni si trovano l'una dietro l'altra, in Q² disperse qua e là nel manoscritto e contaminate.

G rappresenta insomma con maggiore fedeltà il suo fonte. Siamo ora in grado di presentare il seguente specchietto:



## E combinando i due risultati:



Prescindendo dall' esaminare la fonte q e x, possiamo passare a studiare la terza parte di Q.

# Ш. $Q_a^3 = Q, 88 - 96.$

Questa prima sezione della parte IIIa di Q abbraccia, secondo il risultato del nostro esame esterno del manoscritto, di cui ci occupiamo, 16 componimenti di Guiraut de Bornelh.

#### E cioè:

- Cirardus. 1. Sanc ior agui.
  - 2. Ci per mō sobre toç.
  - 3. Ben mer bels.
  - 4. Mamiga me mena.
  - 5. Ben eo dreg.
  - 6. Iois si ab.
  - 7. Car nō ai ioi.
  - 8. Ben conuē.
  - 9. Nom plaç.
  - 10. Car no esper. Appartiene al comp. 242, 70: Sil cor nom.
  - 11. Aco mauen.
  - 12. Un sonet nouel.
  - 13. Agest tēminis.
  - 14. Ben deu.
  - 15. Sis sienc.
  - 16. Obs magra.<sup>1</sup>

Le ragioni che ci hanno indotti a considerare a sè questa piccola parte del codice sono già state esposte.

<sup>1)</sup> D'altra mano segue nel codice un componimento di cui terremo conto più innanzi.

XI. Parte II.

Il Gröber non volle scindere in due parti i canti di Guiraut de Bornelh e preferì incominciare una nuova sezione del ms. a c. 80. A codesta divisione noi ci siamo opposti, e abbiamo osservato ch'essa era combattuta dalla grafia del ms. e dagli accordi di G e Q¹. Che infatti le cc. 80 — 87 dipendano sempre dalla stessa fonte q, mi pare si possa dimostrare esaminando un componimento di Guiraut che compaia in G e in codesta prima parte dei canti del de Bornelh.

Scelgo per il confronto: Quant lo freç e osservo anzitutto che il numero e l'ordine delle strofi è il medesimo tanto in G quanto in Q<sup>1</sup>. Oltre a ciò non si dimentichi ch'io conosco questo componimento nella lezione di 9 mss. (cfr. Appel, Chrest. nº 22) e in nessuno di questi codici si legge la doppia tornada, che troviamo in Q<sup>1</sup> e in G.

Vi hanno bensì alcune divergenze anche tra questi due canzonieri (v. 4 nautas Q, uoltas G; v. 12 entendanç Q, entendanz G; v. 20 cols Q, tolt G) ma esse sono per la massima parte grafiche e si spiegano ammettendo diversa lettura presso i due diversi copisti, che intendevano assai male il loro originale. Se non mi inganuo, più dotto — intende dire: meno ignorante — era l'amanuense di G; ma più fedele quello di Q¹. Non è perciò a stupirsi se qualche volta in G si troverà un rudimentale tentativo di correzione e si riscontrerà conseguentemente qualche divergenza da Q¹; contro di ciò sta la maggioranza dei fatti a dimostrarci che per la prima parte dei canti di Guiraut de Bornelh, G e Q dipendono da una stessa fonte.

Passiamo ora a studiare finalmente Q<sup>3</sup><sub>a</sub>. E qui dobbiamo abbandonare la nostra prediletta fonte q, poichè Q e G diventano ora indipendenti.

Ce ne convinceremo esaminando nell' uno e nell' altro codice le lezioni del componimento:

# Aquest terminis.

Esso compare tanto in G quanto in Q, ma le divergenze dei due codici, anche se estraiamo dal numero delle strofi ch'è diverso e dalla strana distribuzione di esse, già osservata in Q, non ci permettono di risalire a un modello comune.

Così al v. 4 Q legge: E tamg com en sia, mentre G: e chascus en sia. Nella strofe  $2^a$  v. 4 Q: saxon, G: faxon; nella strofe  $3^a$  v. 1 Q: iausenç, G: sailenx e al v. 3 Q: Dun messagi'  $\overline{q}$  mes uenguç e

G: Cames us messagers uēguz e al v. 4 Q: ma porta, G: retrai; v. 5 Q: Dun estau, G: Dun mi uē, ecc. ecc.

Abbiamo dunque a che fare con un brano di Q indipendente da G. Esaminiamolo con attenzione:

Il n. 12: Un sonet nouel presenta parecchie singolarità per ciò che spetta alla sua attribuzione.

Lo dànno, con Q<sup>3</sup><sub>a</sub>, a G. de Bornelh i mss. ABNa; a Peirol CER; a Peire Bremon IK, a Raimbaut d'Aurenga V.

Non si può d'altro lato pensare per questo brano del nostro canzoniere ad una sua relazione con a, poichè essa ci pare esclusa per l'appunto dalla attribuzione del compon. no 13 Aqest terminis, che a pone sotto il nome di Bernart de Ventadorn.

Una somiglianza abbastanza evidente si può scorgere nell' ordine dei componimenti con A. Per esempio i numeri 13, 14, 15 si seguono nel nostro codice nell' ordine esatto in cui li troviamo in A; ma d'altro canto anche i mss. N e C presentano questo medesimo punto di contatto. Ora N e C hanno fonti molto diverse: forse si tratta di un gruppo di canti che si mantenne di fonte in fonte sempre ordinato nell' istesso modo e anche ora ci si presenta tale in quattro manoscritti. Ma così stando le cose, ognun s'avvede che i punti di contatto di A con Q<sup>3</sup><sub>a</sub> sono molto dubbi e sarebbe vano indagare quale fra essi esista grado di parentela: si risicherebbe per voler dir troppo di cadere in una somma di errori. Basterà tener presente che in alcune parti Q<sup>3</sup><sub>a</sub> pare abbia un lontanissimo accordo con A; ma non andrà dimenticato che spesso se ne allontana non poco.

Tenendo d'occhio a questo leggerissimo rapporto con A potremo indicare per ora la fonte di  $Q_a^3$  colla lettera a.

# $Q_b^3$ .

Passiamo ora all' esame di quest' ultima parte del manoscritto la quale risulta composta di tre sezioni:

- 1°. I ff. 1—8 di Q.
- 2°. I fogli 96—112.
- 3°. Le cobbole scritte qua e là nel codice in seguito alle tenzoni e quelle contenute nelle cc. 110—111.

È parso conveniente raggruppare queste tre sezioni sotto la sola denominazione di Q3<sub>b</sub> per facilitarne lo studio.

XLII Parte II.

Incominciamo ad osservare che le due prime parti hanno tra loro caratteri esterni così simiglianti da indurre subito il sospetto, a chi le consideri, che non si tratti altro che di due membra disgregate di uno stesso manoscritto. Ma per ora prescindiamo dai caratteri esteriori e osserviamo invece che il Gröber considerò le prime otto carte del nostro  $Q^3_b$  come dipendenti dalla stessa fonte di  $Q^1$ : q, e fermò la sua attenzione sopra la somiglianza, che queste prime otto carte paiono presentare con una parte di G.

E possibile istituire questo raffronto? Subito si oppongono due fatti: il luogo, ove le carte sono poste (cioè in principio nel cod. Q e nella seconda parte di G), e anche la contenenza di esse, poichè G contiene:

- 116b. Arnaud de miroill, Razos es emezura.
- 118b. Donna zenzer geu no sai dir.
- 120a. En aman iur e promet uos.
- 120b. Ponz de Capdoil, Donna eu preing comiat de uos.
- 122ª. Rambaut de Varenga, Donna cel qeus es bos amics.
- 123b. El termini destiu.
- 127b. Dinç un uercer de mur serat.
- 127. En pellicer chauxex.

Seguono poscia parecchie coble. Chi confronti il contenuto di G con quello di Q³<sub>b</sub> (ff. 1—8) scorgerà che il solo punto di contatto tra le due parti dei due canzonieri è costituito dal componimento di Arnaut de Marolh, Raxos es emezura, comune a parecchi altri mss. E il testo di G si presenta per di più molto corretto in confronto di Q: Eccone il principio (cfr. Q, c. 1<sup>r</sup>):

Razos es e mezura
Mentom el segle dura
Qe apnda cascus
Daicels qi sabon plus
Ial ses d' salamo
Nil sabers d' platon.
Nil eges d' u'gili
Dom' ni d' porfili
Ni dels autres dotrors
Qauez audiz pl'ors.
No fora re psaz.
Sagues estat celaz.

P keu soi encōsire.

Cū pogues far edire.

Tal rē qē fos honors.

E gracid pels melors.

Mais ia us ñ entēda.

Qē aqel fais me p̄nda.

Qē leu crim de folor.

Nim tenga p doctor.

De saber nos feng ges.

Mas de so qai ap̄s.

Escoltan e uezen.

Demādan et auzen.

Kar om nona doctinia.

Senz autrui disciplina.

Mons saber \(\bar{n}\) es gr\(\bar{a}\)s

Ves q\(\bar{e}\) tiral talans.

Da \(\bar{p}\)dre edaucir.

So qom deugues grazir.

En eis lo meu a\(\bar{p}\)ndre.

Si nuls d' mi es m'dre.

De sen ni d' sci\(\bar{e}\)za

Segon ma conoiss\(\bar{e}\)za...

In  $Q_b^3$  (ff. 1-8) v'hanno componimenti unici, e oltre a ciò l'ordine delle sue poesie non si presenta simile in nessun altro manoscritto. Anche per questa parte del manoscritto dobbiamo lasciare dunque la questione in sospeso.

Se consideriamo la seconda parte di Q³<sub>b</sub> costituita da componimenti di Guiraut de Bornelh, troviamo nella successione dei componimenti un accordo significativo con I K. D'altro lato si notano le seguenti divergenze da altri canzonieri provenzali:

- f. 109<sup>r</sup>. Ac si concel, che tutti i manoscritti, che la contengono, attribuiscono ad Arn. de Marolh: ACDEMRca.
  - id. Aisi con cel ca pro de ualdors. Quivi il nostro manoscr. si allontana da CMR<sup>2</sup>, e si stacca pure da ABC reg. DD°GIKNOPRSTUbf.
  - id. L'enseignamens, che tutti i codici, eccezion fatta di O, ove il componimento è anonimo, attribuiscono ad Arnaut.
- f. 110<sup>r</sup>. Lo jor qeus ui.
  - id<sup>r</sup>. A ar compri.
- f. 111<sup>r</sup>. Lo dous consire.
  - id. Er sai qē uengut.

Osservando che i primi quattro di questi numeri non si trovano in nessun altro ms. attribuiti a G. de Bornelh, il Gröber pensò che in Q vi fosse un errore materiale del copista o del rubricatore.

Sta il fatto però che tanto per  $Q_a^3$  quanto per la prima e seconda sezione di  $Q_b^3$  noi ci troviamo molto all' oscuro.

In quest' ultimo caso però, guidati da pochi accenni, possiamo scorgere una parentela di fonti con  $r^2$  cioè con una delle fonti di R. In tal modo vengono anche spiegate le relazioni della seconda sezione di  $Q^{3b}$  con IK e con a, poichè, secondo il Gröber questi manoscritti stanno in relazione con una delle fonti di R.

Le relazioni con a si possono vedere esaminando questi tre componimenti:

Alegrar mi uolgra.

Los apleigz.

Leu chanzoneta.

L'ordine delle strofi è per i due primi il medesimo: soltanto è da osservarsi che il primo manca in Q dei tre ultimi versi, che si leggono in a.

XLIV Parte II.

Il secondo manca in a di tornada: per il terzo è da osservarsi che la successione delle strofi è invertita. Le strofi che in Q portano i numeri 3, 4, 6 corrispondono in a a 4, 3, 7.

È chiaro adunque che anche in questo caso noi non possiamo conoscere con esattezza la fonte di Q.

La terza sezione di  $Q^3_b$  risulta di coble. Qui abbiamo di nuovo un rapporto di Q con G.

Le coble che si trovano nella ultima parte di G non si conoscono che in parte dalla pubblicazione frammentaria del Grützmacher in Archiv, XXX, 105 sgg., il quale ne pubblicò 25. Le coble invece sono 30 e poichè l'ordine di esse non è noto agli studiosi, io giudico opportuno darne qui l'indice:

- G. c. 129. 1. Ges li poder nos parton p egal.
  - 2. Altretant leu pot hom a cortesia.
  - 3. Qui uol congerer prez uerais.
  - 4. Cel qi son petit poder fai uolüter.
  - 5. Ja hom pos ni desheritaz.
  - 6. Dome fol ni desconoisen.
  - 7. Gie cuit qu il soit grant folie.
  - 8. Tuta beutaz e tota cortesia.
  - 9. Donna deu sal uos e uostra ualor.
  - 10. Quand lo pel del cul uenta.
  - 11. Del cap li trarai la lenda.
  - 12. Deus uos sal de pretz soberana.
  - 13. A uos uolgra metre lo ueit që pët.
  - 14. Luecs es qom chāt e com sē lais.
  - 15. Ges eu nō tenc toz los lars p for pos.
  - c. 130. 16. Grand gaug maue la noit qand sui colgaz.
    - 17. Comdas razos e nouellas plaisez.
    - 18. Amors uol druz cauelcador.
    - 19. Madonam de bona guisa.
    - 20. De tant tenc per nesci Andreu.
    - 21. Si ja amors autre pro nō tēges.
    - 22. Bella dōna ges nō par.
    - 23. Maltrait damor no sera ia tā grā.
    - 24. Som pogues uezer īes peill.
    - 25. Si sapesson mei oill parlar.

- 26. Uilan die ges de sen insiz.
- 27. Tos graz 9qerom ab un dō.
- 28. Dōna mesaz eu sui bē sapzaz
- 29. Nulz hom n pot complir adreitam.
- 30. Bona dona uoill qaia c'bat un oill.

Le coble incominciano in Q a c. 107<sup>r</sup> e alcune di esse sono attribuite a G. de Bornelh: ma non ci sorprenderemo, in quanto che il nostro rubricatore non aveva scrupoli per ciò che riguarda le attribuzioni dei componimenti ai trovatori e già più d'una volta lo abbiam trovato infido.

Tenendo l'occhio all' indice di Q, posto in fine al presente studio, possiamo comporre questa tavola di concordanza tra G e Q.

Seguono poscia in G alcune cobbole che non sono in Q; 1 ma quest' ultimo manoscritto in compenso ci offre 15 altri componimenti,

Uilan dic qes de sen insiz.

Can se cuida de uolupar.

De la pelen qel es noriz si il auol paltra cuia qeu sai toz lo mod el diz cades retrai dond es issiz.

Eqā uila se cuida cortes far palus fol lai qe se anaua urtar.

Tos graz 9qerom ab un dō Qi be lo sap far p sa fazōlun P auer laltre car fai ascēblāt qel Doar li plai. ocel qi 9met e alo gna son don. uai disēt mzogna. fai scēblan qē sia forçaz. p qe er Perduz lo dons el graz.

Dona mesaz eu sui be sapzaz De celui qe uos ama soleia eno auez dona pareia emadauos saluz qe d's p sas u'tuz uos mã tēga ītal guisa. tot aissi con uos a assisa. car d' meioram . noil fal mot d' nien. qē uos es tota ren. cō sap pēsar de ben.

Nulz hom n pot coplir adre itamen. zo qa en cor se tut qad el en fai noill scepla pauc ni am ab cor uerai. qe tal cuidar d'screis e lautre enaz. qeu n am ges p ai tal sceblaza. anz uiu plei qeu tenc al cor tat car. on mais lam lacuit petit amar.

Bona dona uoill qaia c'bat un oill.esel es bel epros.aia crebat ābtos.eqand ua acacar.si mē un bacalar.qe port un ueit d' mul.abqes forbis tal cul.

<sup>1)</sup> Euo qui in nota le ultime cobbole di G secondo la lezione del celebre ms. ambrosiano:

i quali debbono essere stati necessariamenti tolti da una fonte a noi sconosciuta.

Quale è questa parentela? Esaminiamo alcune delle nostre cobbole: N° I (Ges li poder). Le divergenze che vi si trovano sono tali da potersi tutte spiegare come errori o varianti di lettura: v. 6 Q: manencia, G: manentia; v. 6 Q: ni feu, G: \(\bar{\textit{t}}\)feu.

Così avviene pel nº II (Altretant leu), v. 2 Q: qi sapç a, G: qi sap et; v. 4 Q: Catretan, Etretan.

E così pel nº III, v. 2 Q: aner, G: auer.

Nº IV, v. 4 Q: semblanç, G: senblā; v. 7 Q: esrien, G: escien. Nº V, v. 1 pris per pros, con abbreviazione errata è dato da entrambi i mss.; v. 7 Q: fon, G: fol; v. 9 Q: fo, G: fora.

Data questa concordanza di lezione, che continua sino al nº 25, e avuto riguardo al fatto che in G non trovasi il componimento che ha in Q il nº 8 e che d'altro lato non si leggono in G i componimenti che in G portano i nni 10, 11, 13, ne viene che tanto G e Q per questa parte non andranno considerati come l'uno fonte dell' altro, ma come risalenti a un medesimo modello.

Per usare la designazione del Gröber chiameremo questo modello p<sup>4</sup>, tenendo presente che esso costituì la fonte della quarta parte di P, e fu usato dal copista di J, di G e anche di N.

Q usò di  $p^4$  ma insieme di un' altra fonte, da noi chiamiata x, che gli fornì gli ultimi canti.

Nel nostro cammino abbiamo infatti trovato per Q parecchie incognite e tutte le abbiamo designate colla lettera x. Ci sia permesso di servirci anche qui di questa lettera, raccogliendo il risultato delle nostre indagini per quest' ultima parte di Q.



#### [c. 1r.]

## Arnadus meroglus.

Rasons es emesura. Mentrom el sengle dura Quet apnda chascus Da quels que sabon plus Jal sen de salomon Nil saber de platon Nil ge lengen¹ d' uirgili. Domer ni de porfili. Ni dels autres doctors. Qa uez audit plusors. Non foran rē presaz. Sages estat celaz. P queu sui en nosire. Con pegues fror et dire. Tan ten qm fos honors. E grasit pel millors. Ma ia us non entenda. Qui aql fois mi prenda. Qem leu crī d' foror. Non tenga p doctor. De saber non feng ges. Mas de ço quai apres E soutan et uesen. De mandan et ausen. Qar hom no adoctrina. Senz autrui disciplina.

Mos sabers no es granç. Vel qm tiral talanç. Da prende et audir. Cho quom degues guerpir. E nes lomeu apenre. Se nul de mies mēre. De sen ni de sciença. Segont ma conoisenza. Qeu a ni sen nim sai. Del segle mostrarai. Con se deu capteuer. Qui bon preç uol auer. Mais coue ma gardar. Con odei comenzar. Qar seu non es gaiç. Mas per los escerniç. E soes non es gaire. P ço uoil eu retraire. A drei cui es jerida. Cui iois et iouenç gida. Primirament mos diç. Si con los ai escriç. Non p tal ql sofragna. Ren qua pç se tagna. Mais quar es conoisenç. En toz faiç auinenç. Li prec quel es ment me. Seu imes pec en re.

<sup>1)</sup> Tra il ge e l'e, in alto, v'è un piccolo segno, che potrebbe parere una i; ma si tratta invece di un segno che ha la pergamena.

Qui uol cortesa uida. De menar ni graçida. Ab cor ferm et segur Der tal que sos pç dur Sapcha deu retener. Honorar et temer Quar pç ni cortesia. Non creq senç deu sia. En totas en contradas E firangnas et priuadas. Aptenda delasgenz. Faiz et captenemenç. E deman et en quera. Lesser et la manera Del maluais et delspiros. Dels maluais et dels bos. [c. 1v.] Lo ben et mal apgna. El mels gart et retegna. Tot quant es larç saber. El ben sol retener. Pois porras miel defëre. Se nul louol reprendre. Ja non aura poesa. Qui no fui auolesa. Ni nō lapot fogir. Qui nō lasap chausir. Ni cortes non er ia. Qui nō conois uila. Ni bō se deu mi sal. Sel q no conois mal. P ço nos deu tardar. Daudir ni descontar. Nulz hom qn pz entēt. Que pel meu escient. En trels nessis els faç. Pot chausir lo senaz.

Tal ren q<sup>a</sup> lui er bo. Et ad els non ten pro. Qui sap senç et foldaç. Meller nes sos solaç. Que li sen et li iuoc. An lor teps et lor luoc. On si fan aretraire. P cels quo sabō faire. Del sengle os dic aitan. Segon q mes sembla. Selui ten hom p pro. Qui sap gardar saiso. De sas anctas ueniar. Els bes guesardonar. Qaitals es sos usages. E requero parages. Com sia humils als bos. Et als mals orguillos. Una ren uos dirai. Segont lu sen queu ai. Non an proesa bona Ges tut cels cō rasona. Quem rels desconoicens. Esper auols garenç. Proesa fors iucada. E demanz autreiada. Quanc no saupro q fon. Proesa p rason. Proesas sunt diuisas E prez d' mātas guisas. Las unas son uenals. E las autras cabals. Mas cui q pes o plaza. Ja nō dirai q faza. Preç de gab ni dufana. Ab proesa certana. Qab sob don sa segura.

Tant con lo segles dura. Qui proesa desira. Jolz es qar no consira Dont nais ni dont soste. Qar senç aizo no cre. Que nulz hom bo pç aia. Qui q sen crit nī braia. P faz rasonador Que no conois ualor. En si ni en autrui Non son si bē sen brui. Ges tut pro li lausat. Nil auol li blasmat. [c. 2r.] Dels non uoil plus parlar. Mais laisem los estar. Los nescis ab los faz Els pros ablos psaz. E mostrerai als gais. De proesa d\(\bar{n}\)t nais. Ges no nais ni comença. Segont autrui naisença. Qiuz el cor ço sapchaz. La noiris uoluntaç. Er nous sia ueiçaire. Sel filç fo de bon paire. Com per pro merauil. Se non pareis alfil. Terra pot hom laissar. Son fil ad eretar. Mas preç nō auraia. Se de son cor non la. P que preç sengnoria. E par que odeia. Sobre totas honors.

E nes cabs e colors. Parage dauta gen. Poders daur ni dargen. Nous donara bon preç. Se ric cor non aueç. Ric cor sens desmesura. Que deutro no ai cura. Proesa eis del corage. Del so millor lignage. Ar entendaç aprez. Per cui estai em prez. Conoisensa et largesa. Sim las claus de proesa. Poder nes¹ des la seralla. E qui gen sen baralla. Don la sap des fermar. Non pot gaires durar. Per quel senç icouen Que las claus gart et tē. Saber nes messager Cortes et plasenter. Que dis plasers et fai. Lai on ue que seschai. Sens ağst cinc nōuei Empador nirei Nin comte ni baro Ne nullautre home pro. Cui prez pusca durar Si bes fan razonar. Liflac ric d' perage Fraichuros d' corage. Fan dir alor p'uatç Segnors aiço sapchaç. Mos segner for pros. Sol ql poders ifos.

<sup>1)</sup> Il ms. nes.

A quest rasomenz. Es uns deuinamenç. Qeu no en tent ren al. Ne ami non lor ual. Ne ia non len creirai. Qeu cognosc¹ ben et sai. Que sempre soi et er. Que toç pros hō conquer. Absenç amsaber Et abon cor poder Peroges eu nō dic Que cels que cor āric. Postō far tota uia. Tot qnat ben lestaria. [c. 2v.] Mais qui tant qnat pot fai. De zo qua preç seschai. De qual que poder sia. Pros es sen es faillia. Pero nō entendanz. Queu atoz los psaç. Autrei proesa<sup>2</sup> entera. Per neguna manera. En cort no odiria. Quar sai queu falliria. Qar tut il \(\bar{q}\) preç an Non langes dum semblān. Li caualer an preç. Si con audir podeç. Li un son bon gerrier. Lautre bon conduchier Lun an preç de seruir.

Lautre de gent garnir Lun an preç d'donare. Lautre de ben estar. Lun son pro caualler. Lautre en cort psenter. Ces aibs que os ai comtaç. Son greus esems trobaz. Mas qui plus na abse. Mais d' bon prez rete. E qui negun nona. Si ia pois li reman. Le nom de caualier. Non tenc per dreituriel. Las domnas eissament. An prez diuersament. Las unas de belesa. Las autras de proesa. Las unas son plasenç. Las autras conoisenz. Las unas gent parsanç. Las autras ben estanç. A domna so sapchaç. Esta molt gen beltaz. Mas sobre tot lagença. Sabers et canoissença. Que fai chascun ontar. Si con se tang afar. Li clerc per cui anc se. Sabem lo mal el be. An preç si con seschai. Aisi con eus dirai. Lun de bona clerçia.

1) Può esservi dubbio se veramente la -g- sia espunta. Certo un lievissimo

segno, che può sembrare un puntolino, è visibile con chiarezza nella pergamena.

2) La -e- di proesa non può dirsi chiarissima: essa par ricavata dalla gamba di una s. Devesi però osservare che la correzione non è dovuta a mano posteriore, ma allo stesso copista che subito s'avvide dell' errore che stava commettendo e vi riparò.

Lautre de cortesia. Lun de gent parlar. Lautre de rix faz far. Lun de largitat. Lautre d' grant bōtat. Et an eissi segnors. Son diversas laudors. Donadas a chascus. Mas noia negus. Domna ni caualer. Ja celar nous oquer. Ni clerc comes uezaire. Dont hom posca retraire. Preç asi del tot fi. Com noi trob qi chasti. Mas ia li plus presat. No mē sapçon mal grat. Ni nō sen desesper qui Qui bon preç uol auer. Quar qui mais dis et fai. Da quo qua preç sechai. [c. 3r.] Pro es auenturos. Si meller es dels bos. Uers es ço aut retraire. Qual teps del pimier paire. Des que creigro las genç Par bon entendemenz. Elegron podestaz. Per ço qn els fos paz. E merces et d'eitura. E rasos et mesura. Magerment qn autrui. Masara non destrui. Chascus et no lauci.

A cel qua son uesi. Non cuiça esser psaç. Tant es desmesuraz. Lo segles deschausiç. Desebraç et partiz. De sen et de pesa. E meschat amealesa. Eu oplanc per iouen. P lo destric qi pren. Plus queu no faç p me. Qua mi non greua re. Sel segle se dechai. Non dei auer esmai. De ren quel ueia far. Absol q deus me gar. Ma dolza donna cara. Quem chapdela et me gara. Em tol tot mō consir. Mais de leis obeçir. Pros domna et ualenz. Cortesa et couinenz. Sen ren ai canoisença. La uostra souinenza. Que mes d' noich escima. Lam dona et lama prima. Per queu de toç mes bes. Uos rent laus et merces. Eus ograsisc ades. Quar mes del cor plus ps.

#### doniare.

Cel q uos es alcor plus ps. Donam piet queus saludes. Cel que us amet pos anc uosui. Ab franc cor et humil *et* fi.

<sup>1)</sup> Il ms. piuttosto pinuer.

Cel q autra no pot amar. Ni ausa uos merce clamar. Cel q languis p uostramor. Euiu ses ioi agrāt dolor. Cel q ses uos no pot auer En ē segle ioi ni plaser. Cel que nō sap consell' de fe. Se abuos no troba merçe Uos saluda et uostra laudor. Uostra beutat uostra ualor Uostra solaz uostre parlar. Uostre collir et uostrorar. Uostre preç uostre segnamen. Uostre saber et uostre sen. Uostre gent cors uostre dolez. Uostra terra uostre pais. Mais lorgoil q auez uas lui. Uolgra ben agesaz uas ļui autrui. Qar lergoil dona elespauē. Quel fedes les tal marrimē. Canc pois no ac ioi ni conort. Nil saben qual gisas deport. Mais lomellor conort qua. [c. 3<sup>v</sup>.] Es q<sup>a</sup>r sap q̄ per uos morra. E plas li mais morir p uos. Que p autra niure ioios. Morir len plaz pos ouolez. Qil non o uolgrages essez. An uolga uiure q uos no uolaz. Mais una rē dont es forsaz. Car uos ama de tam boni cor. Qe desiran languis et mor. Il nes forsaz e forzānos. Aiço e totta la rasos.

P ques pot ues uos rasonar. Se ren uos fai qus torn apesar. Qar hō dezo dont es forchaz. Non deu esser ochaisonaz. Pero tant es gnat uostre preç. Rasos es tot quat uos uoleç. E qar uos ama et nos sabō. Sol p aquesta occasion. Sios plaz li poder mal uorer Mas una ren deueç saber. A loex fai agardar rasos. E qui la sec manta sasos. Non es cortesia ni senz. Donna curtesa et auinenz. Nous faça rasos oblidar. Merces que no odeueç far. Rasos part mante res d' se. Qe merces cosent et rete. Merces es dolza et plasenç. Rasos es eschiua et consenz. Rasos si rais merce blandis. Rasos destrui merce noris. Rasos esgarda aborgoil. De merce son himulsi 1 oil. En rason aganren de fel. En merce nona rē mas mel. Souent si tot rasos amicx. Merce plaideia als eneneniex. Rasos auci p iugement. Merces adiu asaluament. Mantas ues iuga rasos mort. De merces pdona la torta Dunc ual lomais dona merces. Per quē semblera si os plages. Quem degues mais ad uos ualer.

<sup>1)</sup> Non mi è possibile leggere: humils(i).

Merces que rasos dam tener. Domna ualē cortesa et pros. Absembāz gais et orguillos. En cui es beutaz et iouenz. Sabers et cortesia et senc. E toç bos aibs cūs mens nō es. Per que de mi nous pnt merces. Que ia ses uos ioi no aurai. Ne null consel de mi nō sai. Se merce p so chausiment. El uostre ricor non descent. Que os falza humilitat auer. Ues mi cui res non pot ualer. En est sengle se uos mi fallez. E quar est tā grant uostre pç. Nel parages ne laricors. Tem q mos mals nima dolors. Non uenga denā uostres oilz. E qus adefenda orgoilz. Pero ds que segner de nos. Dreitures cars humils et bos. Uollo boncor et genz piars. E merces et humiliars. Mais que richesa ni auers. [c. 4r.]

Azo sabem tut qt es uers.

P quem par que mesura fos.
Seu auc re no forfi ues uos.
Mais car uos am de cor uerai.
On plus coralme posc ni sai.
Eustenc sobre tot qant escar.
Cab uos degues merce trobar.
E una re posc iurar en uer.
Sin lais deus far uostre plaser.
Non aueç tant coral amic.
En tot la mot paubre ne ric.
Que ia fes de tambon talent.

Per uos tot uostre mandamēt. Con eu faria totas uez. E tem que ia ben no fereç. Bona dona anz mi fac mal. En sofri dolor tan coral. Que uiurē faiz apeç d' mort. E si poguesaz auer tort. Ne blasme de neguna re. Töt et pechat agraz d' me. Quar si uos al comensament. Queu uos mostrei cub'tament. Com uos amaua mais que re. Si que uos oconogues be. Non sofrisses qn dixes plus. Eu tengra mō fin cor reclus. E fera semblanz q ioes fos. Et amera uos arescos Aisi que iarē nō saubraz. E non pderal bel solaz. Los plasers nil cortes respos. Per qs part ben uolanz d'uos. A blaus ab graz et ab merces Chascum qus ues sego q ses Nulz hō nousue nosia nucx. Tant es uostre pç cars et ris. Mas ues mi es qar uos amplus. Uostre solaz eschius et brus. Et autoz autres plazenters. Per que fora dona mesters. Nous augues fait mō corparer. Sem penssez ni pogues saber. Tant gant mal taiz mē auēges Mas ara sei ben q uers es. Tal se cuida calfal q sarz. Qeu no cuidera ges ql qart. Mi destreses p uos amor. Lo ior qm fes uostra laudor.

Uostre pz . et uostra beutaz. Oblidar autras amistaz. Des lor en chai sim ualla deus. Aiestat uostre mil queus. De mō saber et d' mō sen. De bon cor et de bon talen. Per tot uostre pz en anzar. Tota sasos qs tang afar. E si merce no ual abuos. Trist et mariz et u'gongos. Lais chant et d' port et solaz. Et āc hom n ofes plus forebaz. Eu nō pois mai ioi mantener. Se abuos nō uen aplaser. De naz iurar plus ps de me. Los oils damor et de merce. Ma speranza emōcor et me. Lais tot en lauostra merce.

## tēçō.

E un chastel bels et bon.

[c. 4v.]

On trouei donna preiant.

Cantan placent non ui mais.

Et hanc on tan non retrais.

Tant esos ptç cars ebons.

Aisis enbeles foisons.

Na ioh'a ptç et iaus uoi.

Gida eops cadela eops ps.

Donna eseuensoi gais.

Nonen meraueliei uos.

Ceop plus smart fai ioius.

G altrer fui accalaon.

Arnaldon pna ioh'a. Bal mais est etreuisana. E lombardia etoscana.
Char segōt cauie albons dire.
Illies deptç souerana.
P chieu en'tra lontana.
Farrai son bon ptç audir.
Loset ior dela settemana.
Narnalt ben floris egana.
Jois eptç amna Joh'a.
Kel mūt noes catalana
Tant ient sapz fair edir.
Kiles cortes et umana.
Mais de nulla xpiana.
P cheu fai son ptç bruzer.
Tot drit lai par chastellana.

Ki de placers edonar.

E d' sauer esen A edecōplida ualor.

E de tot enseniam.

E de fin ptç esmerat.

Conplit de fina beltat.

Bolaudir nouas oson.

An sendrit accalaon.

E sus ape delator.

Trouara ueraiamt.

Loient cos plen d' dorsor.

Donna ioh'a placent.

E seo nō ai dit ueritat.

De zo qu ai deuisat.

Per deus lors abbandon.

Ki mostrer un sa faizon.

#### Balada.

Quant escaualcai lautrer.P lo chastel de monteian.Escaualcai piacobin.Qe mester en auia gran.

<sup>1)</sup> Il segno  $\wedge$  esiste realmente nel ms. L'-o- di  $c\bar{o}plida$  è stato ricavato da una -e- anteriore.

E regardai ius en una ualeta. Lau tuta ren luis eresplan. Per la claratat dun auinēt roseta. Qe sen uai sola deportā. Uau men ale iosta le alimibreta.1 E salutaila enclinan. Mon<sup>2</sup> salut me rent tremolāt. Segner deu uos meta ēbonan. E uos don zo q anaz girat. A ço qu no iaia dan. Deu confonda rob'zon Et aud'ta iamais ma mistat n aurā. Qn coi tot ior ma lassata soletta. Laqual cosa nomauē mais oian. Nol farai mai mais nos uitāt nessieta.

Ben sai q̃n coi loconparā.

Tosetta debella faizon.

Ben saueç dir uostra raison.

Laissaz estar qsto sermon.

Qe trobat auez cōpaignon.

P cui serez aunorada eseruida.

Mais de trestant q̃ de rob'zon.

[c. 5<sup>r</sup>.]

Ne trouarec aior d' uostra uida.

Si tost uen renda gederdon.
Cum effarai seuos mestat aisida.
De zo q̃n uos q̃rrai pdon.
Segner nomes bel ni mes bon.
Q̄ ia mō cors uos abandon
Ben me podez q̃rir tal don.
Qeu uos diria ben de non.
Ja deu nō plaz q̃u faz tal fallida.

Qe uos digaz q uos mainaç chausida.

En uer seu força no son.

Tāt malamēt mauez oi assallida.

A coitanda deus espon.

O toseta sel ue plaugues

Humilitat echausiment.

Ancer noi mois de cinācent

E seu la faz nō mel pdon.

Ancor nai mais de cinqcent.
Entre frere cosin eparent.
Per tuttuzo remaner n poiria.
No sui tat coat ni tant lent
Qel pro guille ma sina diria.
Qu fust coart et recredent.
Qel que signor d'la caualaria.
E deles armas pro eualent.

### Balada.

Morte man li semblan  $\bar{q}$  ma donam fai.

E li seu bel seu bel oilz amoros et gai.

Qeu nō trob coseil seudeli nōlai. Mort p qu mais ioichas d'nāt liuērai.

Mōt piāt humilmēt qant far opoirai.

Qē facha soco†s se uals dū dolzbai. Mort man li semblan.

Lo<sup>3</sup> seu cors es blanc c̄ neu sobre glai.

Mort fresca sa color cū rosa d' mai.

2) A fianco di *M* di *Mon* v'è il segnò C usato dall' amanuense per dare la indicazione di un fregio al miniatore.

<sup>1)</sup> Cfr. Bartsch, Zeitschr., cit. pag. 5. Col Bartsch andrà infatti corretta la parola, ma nel ms. non si può leggere altrimenti che: alimibreta.

<sup>3)</sup> A fianco il solito segno C non avvertito dal miniatore.

Mort el seu cabil sor cū aur d' | qm plai.

Dolza eplaisen plus qu dir non sai.

Mort man.

Anc deus nō enfes de tant bela mai. Mort. ni nō uolc q̄ fos p̄ q̄u lamerai.

Mort de bon cor toz tēps tāt qant eu uiurai.

E poiserda morç seu iepodernai . Mort.

Mon bel conort ual dautras tantes mai.

Cum ner sum ueire soz un ric palai. mort.

#### Balada.

Damor mestera beli egent. Seu madona uist plus suuēt. Balada faz alcoindet son damor. Qama bela dona radon. Qar di estat tant loniament. Damor mestera ben egent. E prec si plaz nomo chaison. Damor. qar estauc sai en aragon. Ablorei qa bon preç ualen. Damor mestera. Gais on qu sia seu mi son. Damor euauc mē lai adespon. Per descolpar de falliment. Damor mestera. [G]en me firon meioilz ric don damo. Quāt mi mostrerō sa faison. E sebela bocha rient damor. [B]ella dona gentil faizo. damor. Non credaz lausenger felon

Qe basson amor pment damor.

[B]alada uai adespon damor.

Et saludam les de cui son.

Qar manten ualor et iouēt damor.

Coindeta sui sicū nai greu cossire.

P mō marit qar nel uoil nel de-

[5 v.]

Qeu beus dirai p q̄ sō aisi drusa. Cōdeta sui qar pauca sō iueneta etosa.

Cōdeta sui edegraue marit dūt fos ioisa.

Ab cui toz temps pogues iogar erire coindeta sui.

la deus mī sal se ia sui amo rosa. Coindeta sui de lui amar mia sui cubitosa.

Coindeta sui. anz q<sup>a</sup>nt louei ne sontant uergoignosa.

Qeu pc lamort qel uenga tost aucire. coindeta sui.

Mais duna ren men son ben a cordada.

Coindeta sui. sel meu amic ma samor emendada.

Coindeta sui. uel bel esper acui me son donada.

Plaiger esospir q<sup>a</sup>r uel. uei nel remire. comdeta sui.

En aqst son faz coideda balada.

Coindeta sui. ept atut q sia loig cantada.

Coineda. eq lachant tota dō na ensegnada.

Del men amic que tant am edesire, coindeta sui. E dirai uos d' qsui acordada. Coindeta sui. ql meu amic ma longa ment amada.

Coindeda sui. ar le sera mamor 1 abandonada.

El bel es p quant am edes ire. coindeta sui.

#### Balada.

Quant lo gilos er fora bels ami uene uos ami.

Balada cointa egaia. q<sup>a</sup>nt lo gilos er fora.

Jaz cui pes ne cui plaia. Qant lo gilos pel dolz cant. Qe ma paia que audi seir ede ma-

tin. qant logilos.

Amic seu uos tenia q<sup>a</sup>nt logilos.

Dinz ma chambra garnia

Qant logilos de ioi uos baisaria.

Qar naudi bendir lautredi. q<sup>a</sup>nt logilos.

Sel gilos mi menaza q<sup>a</sup>nt logilos. De baston ni de maça.<sup>2</sup> q<sup>a</sup>nt logilos.

Del batre si sel faza que afi. Mon cor nos cambi. qant logilos.

# tēço.3

Aram digaz uostre semblā.
Nelias dun fin amador.
Qa ma ses cor galiador.
Et es amaz ses tut enian.
De qal de plus auer talen segō dreita raison damor.

Qe de sidon siadruç omariz.

Qant ses deuen \(\bar{q}\) les daz ochausiç.

Cosin cor ai difin aman.

E noges de fals trichador.

Per \(\bar{q}\) t\(\bar{e}\) amager honor.

Auer d\(\bar{o}\)na bel e\(\bar{p}\)san.

Toz t\(\bar{e}\)ps \(\bar{q}\) seu lauia un an.

E prent mari doniador

[c. 6<sup>r</sup>.]

Qe de si donz siatoç iors aisiç.

Qautre d\(\bar{o}\)nei am\(\bar{a}\)it leu partiç.

Qautre donei amait leu partiç.

La ren p com ua milloran.

Nelias tenc ie p millor.

E sela tec p sordeior pom ua tot ior sordeian.

P dona ua bō preç euan.

E p moller p hō ualor.

E per dōnei d' dōna es hom graiz.

E p donei d' mollier escarniz.

Cosin semasses tant niqan.

Uos auiaç dit grant folor.

Qe rem nō costa en fenedor.

Sena un plaser epois nan.

P qeu uoil reimaner basan.

Qe res tant no plaisialor

Qe p bon dreit nira pois faidiç.

Si q<sup>a</sup> mi ual euna failiz.

Nelias se midon suan p moilernol

faz des honor.

Qeu nololais mais p paior.

Honor ql port tant gran.

Qe seu la pnt epois labran.

Non pose far fallim maior.

E seu li son uilan ni deschausiz

<sup>1)</sup> Nel ms. piuttosto: manior.

<sup>2)</sup> Bartsch, Zeit. cit., p. 503 legge: maza; ma il ms. reca veramente: maça. 3) tenço. è scritto sopra un' abrasione.

Fal ues amor el donei es deliç. Cosin ben tengaz . p truan. Se pos auer ses gardador. E ses parier esen signor. La ren qu plus uoil ni demā. Marit ason iois ses afan. Eldrut la meschat de dolor. P qu nā mais qal qn sia lucriz. Esser mariz iaudēt q druz marriç. Ana margarita comā. Nelias qa mala millor. Qe iugel plait et eu sia auniz. Se plus nō ammidō q̄ son mariz. Cosin ben sai q la ual tā. Qe sap iuuar un plaut damor.  $\mathbf{E}$   $\mathbf{\bar{q}}$  son  $\mathbf{\bar{p}z}$  et tant fin echausiz. Sai qil dirai q uos es ia falliç.

## tēçō.

Segner coine ioi epz et amors. Uos comādem q iugeç un lor plai. Duna dona qa dos entendedros. Quex fai plei tut qant apz ses chai. E son amdos dun pç edun parage. Et un li dit samor eson corage. Lautros temtant q nolel ausa dir. Gardaz qalde miels amerce uenir. Certesen raimbaut lotaiser es folors. Se ie nō qr merce p q laurai. Pos  $\bar{q}$  ma dona aura tota ualors. Ja de merce nomes espai. Qerer merce no es point doltrage Qe iudan foi pdut p son folage. Qe de paor nōsausa en ardir. Maint pechador fai desesp ni pir.

Segner coine danles edes honors. Acel q qr lodon pois li estrai. E sebratoç amator apaors. Comlidia ia nomen palleç omai. Qeļ sel  $\bar{q}$  ten sabdamo<sup>r</sup> son usage. E tramet li fin amor p message. Se nolē qr en qra li sospir. Loben qu faç madonā demerir. Certes en raūbot zo  $\bar{q}$  faça madors. Iamadona mo mal no celarai. Qom pot trop tard qrer secors. [c. 6v.] E qme uasecors pois mort serai. Fol es qui cela son mege somalage. Qel nes plus greus epl' greus ēsoage. Nāz lom si ptēp descobrir. Se madona uoil beme pot garir. Segner coine despuer edaustors. Uoil qm mostraç q damor eu mi sai. Qel qrer fai de ioi pua.1 Qe cel q quer no se fit enlausors. Niensa dona nil el ben qt el fai. Qel grer fai d' ioi piua saluaze.

# tēçō.

Songe<sup>2</sup> eu uos demant de doz plaç cortes.

E chauseç qales la millor per semban.

De donna iuuen ben estan.

A bel cors \(\bar{q}\) uoillaz.

Ni \(\bar{a}c\) n\(\bar{o}\) fis plait n\(\bar{i}\) conuent.

Mais una altra amen debeutat.

Et es la millor \(\bar{q}\) sapchat.

Segner en bertr\(\bar{a}\) eu iai tost \(\bar{p}s.\)

<sup>1)</sup> Verso espunto.

<sup>2)</sup> Fuori é scritto M in piccolo.

Mais am p un tres.
Un chastel forz egran.
Cō non posca tenir dan.
Cun balchailar nō fai solamēt.
O ma uegna far bastiment.
Que ben leu anz ql fos obraç.
En porria esser derrocat.
Monges espaç . anç e iors emes.
Onrada merces
Conqron fin aman.
Et eu q men uauc alegran.
Abioi et en solaç uerament.
E qant serendrūt leialment.
Lonostromor sera poiot¹
E lo uostro sera baissat.

Li dolz consirre chī donna amor souen

Donna fan dire de uos māç uers plasen.

Pensan remire uostre cors car esgen.

Cui eudesre mais qu nō faç par uen.

E setota medeslei.

P uos gens nosam nei
Cades uer uos soplei.
Defrancha ben uoiença.
Dōna cubeltat gença.
Mantas ueç obli mei.
Qelau uos emersei.
Ades maire lamors qus midefen.
Se ial cor uire ues altre ētendim.
Tot maueç rire edonat pēsam.
Plus greu martire nuls hō d'mi n̄ sē.

Qe uos cui mais en uei.
Caren ql mon estei.
Des autort emescrei.
E des am en paruença.
Tut can faç p temença.
Deueç en bona fei.
Prendre neus car naus uei.
En soue nenza teng lacara eill dolz ris.

Uostra uaiença el gent cors fresche elis.

Ben par qm uença uostra mors canç qus uis.

[c. 7r.]

Fomentendēza queus ames e seruis Chaisi suises tut chuiç. De cor auos renduç. Caltra ioi nō manduc.

Cuna non porta benda.

Cui preses pes menda.

Iauzer nim fes sos druç.

pla uostra saluç.

[T]ot ior magença lamor tant mabellis.

La chatenenza de uos cui sui aclins.
Seu p credença istes adeo tā fins.
Uius ses falieça entreren pa radis.
Caisim sui remasuz
Franc efins ses aiuç.
Uer uos qu nai pduç.
Mainz dons chi uoiaill prenda.
Camiplaç meill catenda ses conuine sabuz.

Uos don mes iois creguç. Auç che sencenda ēz elcor ladorors.

<sup>1)</sup> Corretto poscia in poiat.

Mercei descenda done uos et amors. Qe iois merenda em long dire deplors.

Nous mi defenda bellesa niricors.
Coblidaç et tot bes.
Se nous enprent merçes.
Abella dolza res.
Mot fera grans fachesa.
Sal prin que uauc enqsa
Ma mases ononges.
Chera non sai com ses.

[N]on trob contend contra uostra ualors

Merce<sup>u</sup>s enprenda tal cauos sia hono<sup>r</sup>s.

Ia no min tenda deus ni sos piadors. Seu uoi la renda des catres reis maiors.

p cab uos nō ualghes.

Amors ebona fes
Car partir non pos ges.
De uos en cui ses mesa.

Mamor esifos preisa.
En baisan nius plages.
Ia non uolgra forses.

Anc res che uos plages.
Ualent donna cortese.

# tēçō.

Dona uos mauez et amors.

El uostre rix leials resors.

Cors cui cres edobla ualors.

P qe mos iois es restauraz.

Qar uos maueç uostra merce.

Donat ses maltot ent be.

Ferme dutable piase.

Per qu me soi aseguraz.

Et au' mi dat tal poder. Quanc mais nuls hom uol pogauer. Qe tot es faiz . almeu plager Lonc' mons en que uos estaç. Et quan consir depon. Merauell me ār hō delmon. Pot auer fam ne frei nison. Li ira que uos isiaz. Et estau ben almeu talan. Qeu ai to qāt uoil edeman. [c. 7v.] E nō trag pena ni afan. Aus estau cū sera saluaç. Amors quare eulisoi leiaus Humils efrāx fix equoraus. Mames eson dige repaus. Don soi de ioi enuo lopax. Zan pon qn bn mo' consir. Soi en ioi qe no pose essir. Dona on esgar niremir. Uostre cors cū es fai sonaç. Iais gens gentil ioues ioios. Frāx fis figels et amoros. Humils plaçens et orgolos. On orgols et humilitaç. An segnorage et poder. Cumilitaç uos fai auer. Merce laon escaer Et orgols nous lassa uoler Ren qe uos faire no d'iaz. Donna agst aib son abuos. Et ani(oam) māç autres debos. Acollir es'uir edos. Miels de null aut qn uos plaç. Sabeç far edir etener Si quals pros uos faseç uoler Et als auols uos faiç temer.

Qus no uon auseser piuaç. Non p zo que cortes e prs Cuida qascus qnt es ab uos Esser qar ia hom nō er p uos. Sobre ps ni caisonaz Ren als aluostre dompneiar. No cogose cū posea raptar Mas cascus uol abuos estar. Tant p q pautres nes blasmaz. Mantas gēz uos ueno ueçer. Qe sen cui dan ades mouer. Quan uos ueço no a poder. Queu me soi pueç oblidaz. Tan fa gan gaug üre uerger. E diseç aumenç plaçers. Que grans coita sebla leçers. Adagels ab cui uos estaç. Tant es ad reice conoissenç. Uostre clars cors couinenz. Qe bels noels nous gar mināç. Faiç soen egent entalaz. Amors ecoī desa egaieça E grans ualors ses en uos meça. Sens emesura e proesa. Largesei egenta foldaz. Res mai no pog es deuenir Aluostre cors cūplit cūplir Mas cel no pog eure falir. Qe uos fez ni uol qe siaç. Qar meller es de las mellors. Et ens genser d'las gensors. Et auta sobre las ausors. E bona d' tota bōtāç. 1 Far sabeç . tals . d . honors.

Qe ses una delas menoas. No uoilly auer peiteus necors. Niesser coms dangu' clamaç. Per que am mais louostre ono. Qe dauta que feçes ric do. E dir uos ai p qal rason. Qe nō deia esser blasmaç. Non uoil euges lo dō blasmat. Qar bel mester aen donar Maseu mi uoil mais fadiar.  $[c. 8^{r}]$ 

Qem deç zo q pois metolaç. Qem remais grās iois nō es fals. Mas en amor q\(\bar{n}\)t es laials. E da quo qe uos daz sil ualz. Non er ia hom deserataç. Qar tan ondraç es uostre dos. Qe qi pot un dels es galos. Poiar iamais no sera ios. P deguna forza tornaç. Qatre escalos aen amor. Lo pimers es de fegnedor. El segōs es de preiador. E lo ters es dentendedor. E lo quart esdruz apelaç. Qia bon cor d' dopna amar. E la uasoen corteiar. E no lausa enrazonar. Fegneire es espauentaz. Mas sellal fai tanta damor. Qeli cresca ardit maior. E lausa dire sa clamor. Preiaire es endeuegnaz. E selal faitāt en pian.

<sup>1)</sup> Sull' ultima lineetta v'è un segno che potrebbe indicare che intenzione dell' amanuense era di sopprimerla.

Qel don corda centura ogan.

O nul son auer pauc nigan.

A etendedor es poiaz.

Pero sil fai tanta donor.

Qel plaç qel dō baisa samor.

El colc abse ios cobertor.

La doncs es druz aordenaç.

Dōna lo segner dorien.

Uos don cor epoder esen.

Qab aital aor de men.

Uos d' me leial drut fassaz.

Domna cor epoder esen.

Euoluntat eardimen.

Humilitat e cauçimen.

Uos p eu qe domi aiaz.

## tēçō.

De bergueda destas dras razos.

Aluostre sen caus ezenla melor.

Qeu matendrai tā genla sord'ior.

Qeus cuit uençer qi dreit.

Lam uol iugar si uol driaç.

Mais desamaç¹ amar.

O desamar eqe fossez amaç.

Chaus ez uiaç cela q̄ plus uos plaç.

<sup>2</sup> Saimeric donc auriasen detos.

Sicu lo miels nō chausia damor.

Toç tems sapchaç q̄ uoil esser segnor.

E qe desam eqom mitengacar. Qeu noueng ges en amor. P musar ni nō soi ges Daqels desfat sendaç. Qel gaçang uoil de dōnas ede daç. 
<sup>3</sup>O bergueda nuls hons desamo moros.

Almeu se'blant nō abenni honor. Quaissi consen ual mais sobre follor. Ual mais qi s'ue faimels adondrar. Qe cel qi ṣẹ uol prendre et nō donar.

P q amais paubres esser omtaz.

Qe rix sex ioi edesenamoraç.

3 Naimeric tot enaisi ofaç

Uos confes ramartz.

E quāt ac del frusabor.

Non sen laisegges p autra temor.

Mas nō poc su sel ciresier mōtar.

E blasmel frug quan au'nimāiar.

Non pog euos es nab lui acordaç.

Qanço qe no pedeç au' blasmaç.

[c. 8<sup>v</sup>.]

<sup>3</sup>De bergueda qar uos el malgi no<sup>s</sup> cuidaz uos dunc qeu sia dai tal color.

Non soi qen loc de gaug prenla adolor.

Mas bos respeç ma iuda 9fortar P qeu uol mais ses 9segre en causã

Qe cōseguir ço don no fos paiaç. Qe mil dautres ual us bes desiraç. <sup>3</sup>Naimeric mainz d' galliarç.

E de ps naiuist fallir tot p aital error.

Qel cors donot de caual mil soldor.

Nel ms. piuttosto: desaniaç.
 Nel ms. si susseguono le strofi senza alcun segno che le distingua l'una dall' altra.

<sup>3)</sup> Si cfr. la nota precedente.

Ne fo uencuz qar nol laiset broca<sup>r</sup>. E sil laisseç d' p'm ben enanzar. Cel quel uenquet fora plui sobraç. P cum deu far qan pot sas uolūtaç. Deb'gueda cela qeu teng plus car uoil milaitāç.

Mais amar de se maç . qab autra far totas mas uolūtaç.

Ua naimeric ianous cui deç gaba<sup>r</sup>. Qe saguesseç 9ques zo  $\overline{q}$  cercaç. Nos foraç tan de tolosa loignaç.

UIraut de borneill si cu meteis mun defendiai

Ab mon sabbesai ues on uoles te nez P oben uos tēc asfollor.

Si uis cuiatz qe p maricor ua llamens.

A drut u'tadier aisiuos pagras un denier.

Ais max 9tra · j · marc darient Sim fal deus seigner mi pareis de dōna q̄n tent en ualex.

Qe ia nō failaz p auer ni direx
Nidempador nō fara ia sō amador.
Somes uix ninoilla mestier.
Car uos ric home sobran siere.
Non uols mas lo iauzimē.
Sir aut eñ esta ienseis.
Silx rix sabonrar etemer
Si dōs elcor abloporder
Laiosta colten p seignor.
Praz aldoēs mens p saualor.
Se mal nō troba ni sobrier ia sol

El repuier car ser q mais ual emiels p'n.

Seig nex mot pn grā mal don eis cant pt lacui elbon esper.

Qe trobual enans del iazer.

La fars delfin entend'dor.

Mas uos ric car ē maior demā daz loiaçer.

Premier edōnabcor sobre leugier. Camaselui qe noi enten.

Siraut anc truep ric nō d'peis.

En bona dōna 9qrer mas ensami stat retener

Met ben la força e laualor.

Sil ric seson gualiador.

E tā nō amō oi 9ier d'mi ī crezas. Lauçēgier qieu amlas bonas fina ment

Seīg' d'mō solaç d'qier uol gan ben. E dentopimer camesso donas apsē. Giraut hoc ben.

[c. 9<sup>r</sup>.]

# tēçō.

Gauselin digaz mal ūre sen
Qals druz a mais de son plaiser
Cel qa sa bone donna iai
Tota una noit<sup>2</sup> enoil ofai
Ocel qi uen aparlemen
Enoia loger gaire
Mas qan duna uez faire
Eça qi meçeis torna sen.
Peroil al meu conoisemen
Cel cuna nuoit i pot iazer
Deu ben auer dos tan de iai

hom dir.

<sup>1)</sup> Si cfr. la nota precedente.

<sup>2)</sup> Forse nouit per nuoit. La parola è guasta.

Qe cel qo fai e puois sen uai Qel iazer a placers tals cen Si qe bels en sapcha traire Cusques es meillor amaire Qel fais com en tal cocha pren. Ganselin ben a gnaz espauen Agel ges en altrui poder. Qestra tota una nuoit iai Delunc celei qe plus li plai Enō pot auer son talen. Nisa uoluntat faire. Duncs<sup>1</sup> trai ne gus peçaire Inz en infern ai tal tormen Peirol molt uos razonas gen Ester damorz no faiz parer. Qen sapchaz qen eu ensai Disez com a si donz mal trai Abraiçan et baisan souen. Segon lo meu ueiaire Non es cortes amaire Cui tal mal traiz espauen Maiz eu nai bon razonamen Car sol mos consirs lengerit Dalphin pos tan auez emprez dirai qesser podez cortez de cantar e de doneiar Edissez qem uoil oblidar Car uos seria honorz e bes Mas eu pos be ses ai tals res Amas bonas dechas passar. E car nous<sup>2</sup> pues plus enseignar ben deureiaz creire damar del chausir quous al primer mes Labona el druz cortes Qa qi no fai res ad optar

1) Ms. dnncs forse.

Camors es qom no deu celar Doncz iras toz lo paes.

## tēçō.

Degner bertram us caualers psaz Ama una dona et es p leis amaz Adreichamenz e senes trīchairia En ianz ioinz dura lor drudaria Mas il tan estat de lei ueizer p qe no ausa de nāç lei uenir Qe sel uien ben sap senes mētir Qe pdra la eram digaz lo uer Qal li ual mais qē aissi se re magna. o qe la an enpda sa compaīgna.

Nugo daicho qe uos me demādaz Sai qe fora toz atrom engbraz Mas demens dich \(\bar{q}\) si mes deuenia deus qi m\(\bar{e}\) gart qe anceis lai uia Qeu remases en ai tal no chaler Qe ben sabes sen uoliaz uer dir Con plus nestauz mais dobla lo falir p qe \(\bar{p}\)n\(\chi\) mais lanar qel remaner [c. 9\(\delta\).]

Qe si lai nai et ella les estrangna. Greu er qe puois a mce nos afragna. Segner bertram sanc fos enamoraz. Em par ben qeos ensiaç laisaç Enō apro fin amics de samia Canc ses engan e qe ben amas sia Qe lo uezeirs remā p nō poder. De mi pic deu qe ia tan nomaçir. Qeu al meu tort mā damidōz ptir E uos tenes lo partir a plaçer. p qamors fail qauos rics sans 9pāga

<sup>2)</sup> Il ms. ha piuttosto: nons.

On plus uos fai de ben meīz īgaçaīga. Nugo ricor ni noz ni paubretaz. des qamors a los dos cors afinaz digaz mi donc seu midōz no uezia ni ella mi a qal ops lamaria aqest amor no uoil tener.

Auos la lais qis en sabez iazir Qeu lai irai sin sinbia morir Clamar mces sil plaz lē uoilla auer E si tā es qe mces no si tagna Ai lo ūser si uals en qem refraigna.

#### tēçō.

Bernart de la bartal chausit Vol aiaiz de doas razons doas donas ualens et pros Son en gal de fais et de diz Egals de piz et de iouen luna bel cors et couinen Mas autra beutas loblida Lautra es de beutas 9plida En la cara mas cors a mal tailat En qal deu meilz drut mete samistat. Narnaut de iuoc cauez partit penrai lo meilz toz aestroz Eu preiç mais las bellas faiços. de lai on son tuit ben 9plit E la bella cara rien Qe qan lauez oil 9nisen E sal de ben dar graçida p tor e lautra eschernida Qel bel cors ten es9dut et celat Esil monstra serail a mal tornat. Bernard de la bart eu uos enuit Qel meus iocs es centan plus bos

dona bel cors fait egeignos Graille gras plan et eschalfit Ual mais segon mon escien Qe dona ab lait cors desplaçen Toz tēps mes mal abelida dona de lait cors garnida Sitot a bel lo uis et gen format lo cors li fail lai on li maiorat Narnaut no lais anz uos reuit Ab mil samblant amoros Qel dolz esgart merauellos Mi son finamenz abelit Tot qan di ni fai li stai gen Eges bel edolz e plaicen Mas ual qi sera escalfida Negra e descolorida Car diçom nul gnaz ben per sa beltat Qe neguns del cors no son priuat. <sup>1</sup>Lernard fort deu esser graçit lo bel cors de dona e ioios Canc lone son amic a rescos Se met qe ren no auestir Si qel ten amaneia e sen [c. 10<sup>r</sup>] Son bel cors gras e plain e plen ço donc amors le conuida E çil qe uos aues chausida Torna son drut la mors endesbarat Sel cors no es co qel caramonstrat. Narnaut plus fort son enconbit Li plaçer e plus saboros Can hom uei los beilz oilz glotos Cab la beutat don son aigit dopla lamor el iauçimen plus plas a tota bona gen

<sup>1)</sup> L'errore è del miniatore, poichè il copista aveva messo di fianco un b.

E lautra pos er uestida Nō gardes qil eissas guida Qe seus intrar nō cres fort gnaz bontat.

Enuil castel sel cāp nes des honrat.

Bernard sai lōcs tēps seruida

Mi donz chai en cobida

Sal iaçer rēdre mē des agrat
fort aurai en il esperat

Narnaut si tenes faillida

ueiaz iqel cora guida

E al samblan conoiscaz la u'tat

Cai ço qom uei son tuit bon fait
iuçat.

### tēçū.

Gauselin fai diz eus deman Cal uos par qe sia maior o li ben o li mal damor E digas mē ūre samblan Qel bes es tan dolz e tan bos El mal tan fer et angoissos Qen chascus podes pro chausir Raison se uoles mantenir. Albert li mal traich son tan gran El bes de tan fina sabor Greu trobares mais amador Nō anes el çausir doptan Mas eu dich qel bes amoros Es maier qel mals p un dos Az amics qi sap gen seruir Amar et celar e sofrir Gauselin nous en creran Li conoisen entēdedor Qe uos eil autre trobador

Uei cades uan açclaman E pos eu aus dir auos E as autres a en lor canchos Can no pogues zausir O sim a qest bes qeu uahuc dir. Albert man fin leial aman An fait p descusar clamor Qeu uei qill prendon gan honor E grā ben ia sen e baisan E pois es en amor raçons Qel mal deu esser bes e pros Etot qan qen pot auenir deu druç en be penre e graçir. Ganselin cil qa mō ab enian No se ton mal traich ni dolor. Ni hom no pot fort graz ualor Aues ses pena e ses afan Ni nuls hom no pot esser pros Ses mal trait ni fait messios Ez amor feç nandren morir Qanc bes qe fos nol poc garir Albert tuit li mal trait el dan pdon lor force lor uigor E tornan en dolça sabor lai u nuls bes se trai en an. [c. 10<sup>v</sup>.] Qe ia amics pois er ioios Nō er iraz qan membraz fos.

## tēçō.

**D**alphin sabriaz me uos monstrar razonal blemen Cant a pro dōna ualen

Aissi fal bes lo mal fugir

Duncs es il manger ses faillir.

<sup>1)</sup> Ovvero: en. Le gambe di n son chiuse sopra e sotto, sicchè riesce difficile conoscere se il copista abbia errato no.

druz cortes et pros. Cora seschai. Qe lam plus a cor uerai Canc loi a fait o en an Digaz me ure samblan Peirol len mes lo respos Car ben sai certanemen Qa mistat p iausimen Creis et es raços. Qe maior iai. Adruç pois si dons o fai El gras qa ses enian Fai ades lamor plus gran. Dalphin ben sai et conois Com pos ama finamen Mor ades troi qel ioi pren Don plus coitos. E pois estai Lo desir coltra nouai No cre de nul aman Qe puois ama fin talan Peirol aiço me reç ioi Ca prop la faire plaçen Troban fin aman souent Molt plus uoluntos Camors atrai A trop lo ioi grāz es mai E membre uos de tristan Qab yseut morit aman. Dalphin uers es qel pois os Qe lor det beure braignen La nuoit p descausimen Lo faiz angoisos Mais de mi sai

Co chai sonaz en serai E ben leu aurai ne dan Car manteig ma raçon tan. Peirol remagnal tenços Car ben faç paruen comen Canaz fal setac cobren Daz uos achoisos. Ja no crerai Qe druz cortes no am mai Si donz puois no uai gardan Uer lei (o: loi) de ren qil deman. Dafin no sai Mas bon consel uos darai Qe si ben no la ma tan Se uals faça lo samblan Peirol ben sai E conogut uos ai Qe li als anaz iuzan Segon ure cor truan.

[c. 11<sup>r</sup>.]

# Aimerico d'pigoglana.1

Toç² hom qaiço blasma q°deu lauçar.
laus atressi aço q° deu blasmar
Et eo diç p ço car es amors.
Fors iuçada p nesis iuçadors.
Q° no sabon adreiç mostrar p qe.
Mas er es tēps qe diçon de mal ben
Eç autressi q° del ben diç hom mal.
P qe lor dis nō es cōdit de sal.
E stragnamen se deuria pēsar.
Cel caltrui uoln reprendre uergogar.
Q°u ai ço uist maīt pres repndedors.
E maīt baissat qestre cuidauon sors.

<sup>1)</sup> Nel margine inferiore della carta è pure scritto il nome del trovatore, forse perchè il miniatore se ne servisse di modello.

<sup>2)</sup> Il Tè in oro e intorno è miniato.

Pca cel deu qi repn gardar se. Com no posca lui repndre de re. Cabanc deu hom semeteis far leial Caltrui appel traitor ni uenal. Amāç homes auç amors accusar Et el mal dir damor asottillar. Qe caualliers ai uist et raubadors Qe de baset feç auç et dauç auçors. Tan es laissaç qe no tenion fre. De dir damor tot mal senes merce. Aissi con es de traicion mortal. Aicel qui fait de nien atretal. Mas ges adreich no lo podō puar. Camors fa ben tot aiço qe d'u far. Qē amariç entre et ē amadors. Don nais et eis cortesia eualors. Etot aiço që uerais pç pte. Nō es de plus amors creçut ço cre. Don pois lo ben lor mostra et il fon al.

Car lan blasman fan pechat criminal.

Per crist segon¹ ço cami par.

Qº nō es reis qi puosca ben gardar

Son regnesme toç sol ses baillidors.

Dels qe troba sos uassals traidors.

Dōc pois amors fai toç ço qes

cōue.

E cil qa faiç lor portan mala fe. Dic cō deu dir dels pdriç natural. Ço qilan diç damor se d'u mi sal. Una dōna sai qe nō troua par. Qo de beltat posca alei pareillar. E sa beltat est entre la gencorç. Çençer aissi con entres foillas flors. Eu am lei trop mas ela petiç me.

Mas ades nai un conort qī reue. Qal meīç sel tut desobre toç no ual. Tan nai donors qe ben cobril captal. Car conois plus dels autres e māte. Sen et saber e tot ço qes de ben. Lempaire qe sobre ualenç ual. Conosera seu dic ben² o dic mal.

## Aimirigo.

En greu pantais ma tegut lōgam.
Cāc nō laisset ni nō retēc amors.
Et am saiçat atotas sas dolors.
Si qe del tot ma faiç obedien.
E car mi sap esfortiu e soffren.
Am si cargat de la moros afan
Qe il meillor cen no sofririon tan.
E amar mi fai ses mō grat finam.
Leis qi ma fait chausir plas geçors
E foram ops qē fes chausir aillors.
Caissaç ual mais gaçagnar ni argen.
Ca pdre en aur segon mō essien.
Mas eu ofaiç alei de fin aman.
Qe fug mō pro et uau segen mō dan.
[c. 11v.]

E seu com fol seg mon dan follam A toç lo meīç mes la foldaç honors Qeu ai uistas faire mātas folors Qe tornauon a folia trop gran. P qeu auch far sen can uau foleian. Mauos dōna qaues ualor ualen. Aissi con es meillor de las meillors Menbreus merces et oblit uos ricors E noi gardeç raiços mas chausimēç Qo lus poia ço ce lautre deissen. Çho qe merces creis raços ua mermā.

<sup>1)</sup> Precede un' abrasione.

<sup>2)</sup> Ovvero: len...

Sios plaç aucir mi podes raçonan.

Pauc uos chaura del meo enāçamen
Sios remenbra uostra ualēç lauçors.

Nil dolç esgar nilas frescas colors
Qenqerā fon al cor uostroilç riçen.
Els cortes diç amoros et plaçen.
E qan eu plus souen uos uau de nan
A pauc mei oils esters mō grat uoi
uan.

Rei de ragon e flor densegnamen. Foilla de gauch fruich de bon faiç donā.

Uos es de preç mastre eses enian.

## Aimerigo.

Car fui de dura coindança.

Vas uos al començamen.

Tan com prenda sueçamen.

A brau respost o alança.

Canç q<sup>e</sup>us ames mames uos ses enian

Et eu torn uos bela dona ensoan P tal qa ma trais ses defiança.

Seus fui ala començança
Fals era os am finamen.
E sai qem direç souen.
Qº francura daltramança.
Me fai uenir uas uos humilian.
E qanc sios uau menten ni galian
Non ges en faiç mas enulla semblāça.

De gran forfaich gran ueniança Ço diç dreiç de iuiamen. E merces diç eissamen. De granç tort grāt pdonāça Car amdui emaiç loc dun semblan. Et emaīt locs se uan contrarian Car dreiç auçi e merces apitança.

Aōc si dreiç ni uostrom rança. Gardaç nil meu fallimen Ja no naureç chausimen.

Qals mals da dreiç malanāça.

Qel fallimen qeu fis uas uos tan gran.

El ourameç qa ueç sobre me tan. Cresson mamor e mermon maspança.

Pos conoisseç ses doptança
Qeu failli nessiamen.
Nō sia lo mals en men.
Mas del ben aiaç . mēbrāça.
Si pro nō faç si uals nō faça dan.
E del ben faiç sien uostre talan.
Qeus atendrai senes desespança.
Rei daragon qil uostre gai se'blan
Uei ben pot dir de bon par bon
enfan

Car bon preç cuoil ce qe sesma hōrāça.

# Aimerigo.

Cel q<sup>i</sup> si rais in gereia ab amors Ges qe sauis no fai al meo se'bla'. Car hom atar p de gerra etost dan E gerra fas . tornar mal enpeior. Ē gerra trob p qeu no la uolria. Uiltat del mal et de ben carestia. [c. 12<sup>r</sup>.]

E finamor si tot mi fai languir. De tant del ioi që pot tost esiausir.

<sup>1)</sup> Il copista aveva scritto in margine un piccolissimo d, non un' a.

Qeil placers son plus qe le noi damor.

Eil ben qeil mal el soiorn qeil afan. Eil ioi qeil dan el leu fais qeil pesan.

Eil pro q'il dan son plus eil ris q'il pros.

No dic aissi del tot qeil mal noi sia. El mals qon na plus plaç qen sin garia.

Car cel cama de cor nō pot garir.

Del mal damor tan es dolç psoffrir.

Enqer sai plus dautre bes en amor.

Q'il uil fai pro el neissis ben parlāt.

Elescarcs larc eleial lo truan

El fol sauis el per conoissedor.

Elorguollos domesca et homelia.

Efai de dos cor un tan ferm los lia.

P com nō deu ad amor contradir.

Pos tan gen sap emendar efenir.

Seu lai seruit eu nai cambi damor.

Ab qe ia plus nō feçes mais aitan.

Qe maint locs ma fait tan aut et tāgan.

On ia ses lui no pograuer honor.

Emantes ueç me gart de uilania

Qe ses amor gardaz no me sabria.

E maıt bes moç me fai pensar et dir

Qe ses amors noi sauria uenir.

Bona dona de uos teıg et damor

Sen et saber. cors. et cor. moç

et can

Eseu ren dic që sia ben estan. Deueç auer lo grat et laualor. Uos et amors qī daç la maestria. E si ia plus de ben no mē uenia. Pro nai cambi segon lo mei seruir. Mas se plus fos ben sabral plus graçir

Chanços uaten de ma part e clamor.

Al bon . al bel . al ualen al preçan.

Acui seruon latin et aleman

Esopleian torn bon emberador.

Contral maior aura maioria

Conoissença largeça et cortesia.

Mesure et sen saber entendre dir.

Proeç cor ric . de preç enriqir.

## Aimiricus.

Per solaç dautrui chan souen. Mas po cora que chantes. Ni p bon respeich malegres. Era uei qeu chan p nien. Esson amon dan chantaire. Si cō lausel de bon aire. Qi sap qes pres et p cho nos recre. Qades no chant atretal es de me. Qen amor ai lo cor el sen Fermat . emeillor men ades. Si poges trobar qi ma mes. Aissi com eu am finamen. Mas eu am lei ses cor uaire. Don sui desamaç amaire. Eon eu plus am de cor e de fe Adōcs creis plus lamor qī laç em te. No mes uis gāc plus folamen. Nuls hom pamor foleies. Qeu am mais qessaltrā baises. Deleis ses plus lentendemen. Qonors mes mais qet pot faire. Ses emperi empaire. Qē ual lonor nil preç dū mal mi ue Si fai qel mal qe plaç es par de be. Per chom fol mal që uaic plaçen.

[c. 12\*.] 25

[c. 12v.]

Cane no uiç dona log ni preç Meilç dises ni meilç respondes. Ni tan amesuradamen. Si qe chascus nes lauçaire. Pos es del mon la belaire. Cāc natura no mes en lei ço cre. Ni plus ni meīç mais aqo qei coue. Dona p merce solamen Soffrises quu uos merceies. Merces e qun pauc afranges. Merceian uostre dire talen. Ves mi qi sui merceiaire. Toç iorn et merce clamaire E meceian sui et serai iase. Vostrō claman merce merce m'ce. Lo pros guillelm mala spina soste Don et donei et cortesia et me Bel paragon qan hō plus souē ue Na beatris dest plus lo uol de be.

## Aimiricus.

En amor trob alges engem refraīg. Cal meīç damor mal albe ī sofaīg. Ni en pmal nō loīg damar nī fraīg. On plus mauci plus uas amar mafraīg.

Nieu damar nō ai poder qē fragna. Re nō sofraīg sol camar nosofragna Car ses amar nō sai enqē refragna. Damars nō posc partir camar mi pren.

E can mi cuich ēblar plus mi repn.
Ab un esgar do mo cor ses copren.
Qē fai uenir celei en cui mespren.
Mas ason dan no cuit ges qe mespenda.

Ni paltra mō fin cor ses cōprenda. Don hom per fals amador mi rep̄nda.

Qē leis es toç sil plaç qem lais om pnda.

Assi soi faiç del tot al seu comāç. Qº nulla re nō de dic qel'a man. Po dun ben la prec qe nō desman. Cal comēçar mē pmes del de man. Don fai peccat oi mai car nō de manda.

E gran merces si uals car nō desmāda

Mas eu tēc be p des man si nom māda.

Po assaç qi nō desdiç comanda.

En lei son tuch li bon aibs cō retrai.

Esters qe greu pmet eleu estrai.

P qeu nō pos sofrir lo mal qē trai.

Si qalqe ben merces nō mē atraia.

Soffrirai tot qe ia p mal qē traia.

No mestrairai damar qiqē estraia.

Mi ia nuls tēps no uol qom mo retraia

Don en uos ai lo cors tan fin e ferm.
Qe ges no ai poder qe len desferm
Enāç uos iur sobre saīç eos aferm.
Co plus mē cuit partir plus mē referm

Mas si m'ces qel ptimēç referma. P chausimēç en uos plus nossaferma Toç mos afars se destrui e desferma. Caltra mas uos no uoil qes hestic ferma.

Na beatris dest tan esfin *et* ferma. Q<sup>o</sup> uoftre senç nos cania nis desferma. Don uostre sen sameillore sa ferma. E pos mos diç e mos chāç o referma.

## Aimiricus.

Aissi con larbre qi p fobre cargar Fraīg si meteis ept son fruic e se. Ai eu pduda mabella madona eme Emō enters fen frac psobramar.
[c. 13<sup>r</sup>.]

Po se tut mē sui apoderaç. Anc iorn no si mō dan ad essien. Anç encuit far tut ço qe faç absen. Mas ar conose qo trop sobral foldae. Enō es bon qe hō sia trop sēnac. Qº asaços nō segual so talenç. Esi noi a de chascun mesclamen. No es bona sola luna meitac. Car ben deuen ho psobre saber. Nessis en ua maītaç uec folian. P q<sup>e</sup> seschai con auen loc mes clan. Sen afoldaç qil sap gen retener. Lais qui no ai mi meteis empoder. Anç uauc mō mal geren et chercan. Per qu uoil mais pdre et far mo dan Ab uos dona qab autra coqerer. Car eu cuich far ab agest dan mō pro.

E qe sauis abaqesta folor.

Po alei de fol sui amador.

Maueç adeiç on peiç mi fai plus bon.

Ne sai nulç hoc p qeu des uostre non.

Po souen torna mō ris en plor

Et eu cō folç ai ioi d' ma dolor.

E d'ma mort qan mir uostra faiçon.

Col baselisc cab ioi sanet aucire.

Qan el mirail se remiret esesui.

Tot eissamen es uos mirail abme. Qe maucies qan uos uei nios remir. Euos nō cal can mi uedes morir. Abanç ofaiç de mi tot en aissi. Con del enfan ab un maraboti. Fai hom de plor laissar et de partir. E pois qan es tornaç enalegrer. Et hom lestrai ço qeil donet el tol. Et el adōc plor e fai maior dol. Mil aitan plus qe nō feç de primer.

#### Aimiricus.

Atressim pren con fai al iogador. Cal començar ioga maistramē. Apetit ioc pos se chaufa pden. Qel fai montar tan ges en la folor. Aissim mis eu pauc apauc en la uia. Qeu cuia ua mar amaetria. Si që pogues partir qan me uolgues. Er sui entraç tan qess ir nō pog ges. Autraueç fui en la preson damor. Don escapei mas aoram repren. Ab un cortes engeīg tan subtil men. Qē fai plaçer mō mal et ma dolor. Cū laç me feç metre alcol abqēlia Don p mō grat mais nō desliaria. Enulç autrom qen fos liaç no es. Qil deslies qe ben no li plagues. Anc mais nulç tems no trobei liador. Tan ferm lies ab tan pauc liamen. Qel liam fo curs dun braç solamen. Don no trob chai qī desli ni aillor. En li amaç sui tan qē sim uolia. Desliamar ges far no opodia Qa mors qil lai men liamet en ps. Melliam chai plus fort pun tres. A lei del fer qe uas ses tirador.

Ues la diman qel tira uau segen.
Amor qī sab tirar ses tiramen.
Mas tirat ma siuals p la meillor.
Qe si dautra meillorar mi saubia
Γan am lo meilç qe ben meilloraria.

Mas meillorar no cre que me pogues. Ueus p que ma pert las meillor cōqes. [c. 13<sup>\*</sup>.]

Na gentils cors format plus gē qe flor.

Aiaç de mi qal alcun chausimen. Qe muor p uos den ueia et de talen E podeç oproar ama color Qan uos remir qē trāsuai echābia Efora grāt almosne cortesia. Cumilitaç merceian uos preses. Daqest cochat sofratos de toç bes. Bem plaç giullelms malaspina marq°s Car conqer preç et preç alui cōq°s. Na beatrix dest lo ben qen uos es. Fai meillorar alas altras lor bes.

## Aimiricus.

Amors auos metessa' clam d' uos. Car en me es entrada solamen. Enō entraç midoç eissamen. Si qella fan damdos comenal fos. Mas uos laissaç leis eretenes mi. Car mi trobaç senes tot en ian fi. Edaç alei gauch et ab mi dolor. Los oils uos entrac ad auctor. E fai ben pauc desforç ço sabes uos. E grant orguoil emal ensegnamen. Cel qui celui combat qe nous defen. Po es peccat et auol ueniasos. Mas uos ofaiç de mi tot autressi.

Cō cel qi pres repren emort auci. Auer uolec laib debon seruidor. Qal seu deserf tan uol seruir aillor. Mas tot me bel ps dona tan am uos. Et amai uos anç qous uis finamen. Egan ui uos amei uos pun cen. Echascus iorn creis la mors pun dos. Gen mi sebret ala uista em parti Lo uostre amors dun altra qe trai. Mas tolt maues mal et donat peior. Samor ab uos et merces no socor. Car puos pert leis e ges no ai uos. Con cel qi uai sos qairels ptraien. Qe plun pert lautre tot aissim Emeron mal uostras bellas faichos. Uostra beltat blasmaç car ma beli. Apreç blasmaç amor camen ardi Esai ifaç nessieç ni folor. No blasmec mi mas uos essa et amor. A com ma mort uostre bel oil euos. Ab un esgar qī feron simplamen. Qeu cuiaua qe feisson ueiramen. E nō em mais engeīg otracios. Pauc fo lesgar qā me uis et eos ui. Dona mas pois es creguç en aissi De pauc engran ede grant en maior Ede sospir em plaint de plaint emplor.

Auc douçor pois del cor no missi. Desqeus baisei . las mas sim dolçe si. Per meus la bucha dis tan nac gran dolçor.

Canc nō tastet de tan dolça sabor.

# Aimiricus.

Per raison natural. Segon ma conoissença. Deu dir de maluolença.

Ben qi dis mal damor.

Per qes fol ce qi cre.

Lui qe de mal dis be.

E qan diç eissamen.

Del be mal fai nō sen.

Q' so blasme tem ni sa lausor blam.

Car noil ten prosos laus . ni blasme dan.

[c. 14<sup>r</sup>.]
Pauc noç dome ni ual.
Sos diç ama paruença.
Qan nō ade faillença.
Uergogna ni paor
No noç ni ual ab me.
Ni entrels sauis re.
Qen lui meteis enten.
Lo dan daicel qe men.
El mal diç falç es laus al men semblan
Eben diç falç blasmes qā mou de-

man. Aiqel qe diç aital. Qel auia creçença. Qe cel qil mal comença. Fenis ben mes error. Eparlet contra se. Donc autressi conue. Debon començamen. Auer mal finimen. Enlui parer qal començar chantan. Dis ben damor et alfenir mal gran. Car apres diç mal. Feç gran desconoissença. Mas falsa mal disença Mou de fals disedor. Done no fail anç la ue.

Qan diç ço qil pte. Mas leial fail menten. El fals fail uer diçen. Catressi fals fail leiatatmen. Com lo leials qan sen uai desuian. Una dona leial Sai eu qes de plaçença Mas esta en ualença P meil gardar san flor. Emirabel qe te. Cortes on per qe. Gaçagna ben auen Ebel ioc francamen. Etengarda et uerona mandan. Es bapteçet lo iorn de san ioan. Qiqes crole ni estei entrenan Malaspina esta ferm eniestan.

## Aimiricus.

Anc mais de iois ni de chan. Ni de solaç mantener. Nō agui al meu parer. Tan bon in tā ferm talen. Ni anc mais nom plac tan. Com eram plaç damor sa mātenēça. P que la uoil mantener et honrar. E contra cels defendre araçonar. Qin fan clamar alqes p nosabença Eqalqes se uan claman. Damur a pauc de saber. Car segon raçon euer. Eu uençerai raçonan Cels qi sen uan rācoran. Camors no fai mal ni desconoisença. P qe nulç hom sen deia rancorar. Ni ges amors no pot apoderar. Neguna re ses grat daltra ualeça.

Ni finamors ço nos man Nō uai ni nō pot auer. Absi força ni poder. Ni nulç conseil pauc ni gran. Sil oils el cor noli dan. Mas ço qals oilç plaç et alcor agença Uol fin amors qe noi pot cōtrastar. [c. 14\*.]

Per ço nō deu amor occasonar. Tan qan los oilç el cor ama paruēça.

Car li oilç son drugoman.

Del cor eil oil uan ueçer.

Ço qal cor plaç retener.

E qan ben son acordan.

Eferm tut trei dun semblan.

Adūqas pren uera mors ualença.

Daqo qeil ueil fan acor agradar.

Qesters no pot nasser ni comēçar

Mas plos grat delç treis nais e
comça.

Per lo grat a pel coman.

Dels tres eplor plaçer

Nais amors qem bonesper.

Uai sos amics confortan.

P qe tuit lifin aman.

Sapchan camors es fina benuolença.

Qe nais del cor et dels oilç ses doptança.

Qe lu oil la fan florir el cor granar.
Amors qes fruich de lor uera semça.
Per qeu aclin merceian
Mos oilç el cor ses tener.
Et amor qab ferm uoler.
Seuan trastuit peaçan.
De mas honors traire enan.
E de mos bes ses geïg eses temēça.

P qeu los dei graçir emerceiar. Car il man fait de tal enamorar. Don sui pagaç ses plus ablentendēça Chançon uai dir emblancaç īpença. Qel fai ualor ualer . et preç preiar. Com lui lauçam nō pot sobre lauçar Tan es ualenç et fina sa ualença.

## Aimiricus.

Mantaç ueç son enqeiriç Encorç cosi uers no faç. P qeu meil sia pellatç E sia lor lo chausiç Chanços ouers agest chanç. Erespon als demandāç. Com noi troba ni sap deuision. Mas sol lo no entre uers e chanson. Qeu ai mote mas cles aucit Enchançonetas asaç. E mote fe meīc trobate Enuertes bonç egraçis. Etortç sonetç e toçanç. Ai auzit enuerteç maiç. E açida chançoneta ab lonc son. Els motç damdos dū gran el chan el son.

E si eu en soi desmētiç
Caissi nō sia uertaç.
No uerom pmi blasmat.
Si p dreiç nō contradiç.
Anç ner son sabers plus gratiç
Entrels pros el mieo mer māç.
Si daisom pot uençer segon raçon.
Com nō ai ges tot lo sen salamon.
Cares de son luoc pertiç
Dōneis qe ia fon preiatç
Mi soi alqes desuiatç.

De ioi tant estauch marric. Qentra mairiç et amāc. Ces mes us pales enianç. Qē ianan crelū lautre far son prō. Enoi garda tend . ni pqe . ni con. Qeu ni anç qe fos faidiç Sius fos p amor donatç. [c. 15<sup>r</sup>.] Uns cor dons ca ding solate Neissira cortç econuitç. Per qim par qe dur dos tans Un mes no façia unsanç Can reinana doneis cestracion Greu es qi ue comes et sap con fon. Abels cors cars genç noiriç. Adreich e ben fachonaç. Ço qeus uoil dir diuinatç. Qeu no sai ges tan ardiç. Qeus prec qe ma mas abanç Uos qer merce merceians. Sofreç qeus am qou nous qer autre don Ni ia de chest non deueç dir de non.

#### Aimiricus.

Si sofrir sem pogues.

Bē fora cō se stes.

Qe ia puois nō blasmes.

Ço qe lauçat agues.

Pero cestot prodan.

Esses seiorn afan.

Esses aiuda fais.

Uolri eu portar dan.

Ci des honor sofrir.

Don nō pogues cobrir.

Ni men auçes uençar.

Non opoiria far.

Esia pro ueniança. Qis part de falsamança. Son me partiç nō ges. Anc mi souen ades. De lei tā mesa pres. Del cor ço ca mes pres. Si cō partiç dai tan. Ca tot lo men pensan. Menç pres sos faç sauais Cū autra creis et nais. Bes plus cū nō pot dir. Iam fa des abelir. E de mō cor lognar. Esi tā ben amar. Canc eu plus greu balança. No fon nādrieus defrança. Caissi cō sers o pres. Soi sieus liges cofes. Et anç nulç hom cames. No fo plus leu coques. Caltraire de son gan. Sabella man baisan. Intret tant agil bais. Qel cor del cors mi trais. Al retorn del sospir. Per qel uiure murir. Me fai ens ems mesclar. Et om no pot gardar Ni cobrir de sa lansa. Damor . pdreich la lansa. Ia non er ni nō es. Ni aig gamas trobes. Eudona qac mais nasqes. Cestors malç talç de bes. P qades on qe uan. Humile et merceian. Li son fin et uerais.

Si qe më no biais. Esi eu abgen seruir. Silfren ni abblandir. Noi posc merce trobar. [c. 15v.] Ranos deu hom fiar. Mais en bella semblança. Ces pech oses fermança. Dona sa uos preçes. Come pres nius for ses. Amor et merceies. Si com sol far merces. Uos magras fin talan. Non teignas ensoan. Si tot mai lo pel sais. Qel es et frech et gais. E sai ben fag graçir. E leaumen gauçir. Eso qe taīg selar. De sol agel peçar. Me feses perdonança. Canc mais nous fi pdonāça. La reina qeus par Elienors sap far Edir sodon se nāsa. Toc iorns ecreis se'rasa.

# Aimiricus.

Ses mon apleig . nō uauc Ni ses malima.

Abqe fabreg . motç et a plan et lim.

Qeu no uieg

Dobra sotil ni prima.

De nulla leg.

Plus sotil ni plus prim

Ni plus adreg.

Obrier ni cara rima Ni plus peseg. Sos dite ni miels los rim Mas el destreg. Damor tan no mes crim. Son fe geus deg E no me ual escrima. Si p mer se feçes amors psebre. La bella qe mos precs no apcep Qe degnes me p seruidor resebre. Mout fera be . et fail ca no percep. Nō sai p qe . mauci nī uol decebre Qi bona fe lai on plus me decep. Nō a ense . merce se nō soi sep. Mas orguoil cre qe noli cal soisebre. Benes amor . nueia de merce sema. Las per qe plor. Qel cor ma de ioi sem. Qe nom socor. Anç se logna ese strema. De mi caillor. Uol qem mut e me strem. Non a paor. Ni tāt niquāt nō trema. De la dolor. Don eu fremisc etrem. P gai maior. Mal em par qe plus crem. Car de lardor. Qe mart ella nō crema. Tan dolsamen. Me uen afar e pogner Qe non osen. Ni no sai abqë poig. Pois ses enguen. Me sap garir et ogner. Ab un plaz en esgart ueus ab qē ög.  $[c. 16^r.]$ 

Qe fa mon sen.

Ab ma uolentat iogner.

Qi dun talen

Lo trob qils liels iong.

P qeu coren

Ueīg uas lei don me loīg

Tan pmet len.

E fa de loignor loīg.

Senes mangar.

Donam poirias paiser.

Ab ien parlar

Qel cortes diç me pais.

Cabels chiuar.

Me tornaç en irasser.

Per com blasmar.

Nō deu se men irais.

Neus les graisar

En pt qeu fora graiser.

P autra far

No fail lan car nil grais.

E sap preiar.

En uos merce non nais.

Foram so'n par.

Meilç qe foiseç anaiser.

Ab dous exgar.

Sap so foçedors paiser.

E abemar, ne nulla cui iois pais.

Conor ten car.

Epreç cablei renais.

E done iar.

Sofrel famor enais.

# Aimiricus.

Qui lam endiç Pois dieus imes Bes . en na beatriç. no ma merces

Ges . car tan ben noiric.

Sos gais cors cortes.

Es . qe sera failliç.

Jois . qe nollagues.

Res . le seus dous esgars.

Clars . corals delgençors

Flors . rendreiel parlars

Cars . gugtan es dousors.

Puois lontaç onraç.

Pars qes qes autç plus conors.

Sors . plas el condeiraç.

Dars . no ual tat doi lors.

Tant diria.

Sin creçia.

Mom cor de lei chan.

Tan qe nemia.

Mē se feria.

Labella caman.

Blan . qel ualria

Si en perdia.

Leis cam ses enian.

Tan . qil penria.

E mamia.

Destric el miu dan . gran.

Anc de nulla gen.

Nō fon hom trobaç.

Naç. qe tan finamen.

Ames desamaç.

Faç. son pos no aten

Joi ni nō es daç

Graç . segon fallimen.

Sai qe sum senaç. paç.

[c. 16<sup>v</sup>.]

En uol geça cort . fort.

Tan son angoissos . blos.

Eses tot deport . tort.

Non gran sa faissos. Qan luec de confort . port. El cor abedos, sos. Uels neus lo conort . mort. Mai lo bel respos. Qe damansa. Fe semblança. Can son gai cors fi. ui. E ses lansa. Sos ueile ni nō ri . ni. Uol mon ransa. Ni me nansa. Anc luencha. Si de mi. Ses doptancha. Na mer mança. Sos preç car mauci . cli. Pos ma tot conqis Qa re nom biais . uais. Lei eli son aclis. Ni dals no ma pais . mais. E car sos precs fis. Es dels plus uerais . rais. Uolgues e sustris. Cal foral sauais, fais. Ca plo si eu uoler. Per so qe lur peçes. Delme . luee. Elecer . ner. Sol qe la pres. No uolgra auer . er. Dautra gem tolgues. Pres dese ni iases. Ser tan qem baises. Si eu au aire Ses estraire. Li son . ni lials . cals. Bertoni, Canzoniere.

Nom puose faire
Pauc ni gaire.
Tan li on ceu fals.
Als . ar can iogare.
Ni trichare.
Nol son ni uenals . fals
Falç mes ueiaire.
Per mo paire.
Qē nes plus corals . malç.

# tēço.

Segner ponz de mon laur p uos Uoil saber de dos raçons La gal ual mais ad ops damar Toseta qes p meillorar E es bella conida epros E dona de pz cabaillos Abriuada de dōnoiar. Nes pdut ben es de senblos Eno par ges qi isia amoros Qe la mellor no sap triar Qeu am mais dener qe sperar Auer gant es eleiz e bos Qe no faz cel don sui de pros Euns estorber en pot cen far. Segner ponz molt mes bes damor. Cant es bona e aten mellor. E sai respit de meillorar Qe dona no pot plus motar Ainz ai del descendre paor Qeu ai uist caualchaz mil soldor Em p'z de trenta solz montar. [c. 17<sup>r</sup>.]

# Folchetl d'e marsilia.

Per deu amor bem sabes ueramen Quant plus deiscēt plus poia humilitaç Et orguyl chai on plus aut set poiat Don dei auer gauç et uos espauent Can se mostraç orgoil¹ cōtra mesura E brau respos amas humils chançōs Per qes semblan qel orgoil caia ios. Ca pres bel iorn ai uiç far nuiç obscura.

Mas no uos par poscaç far fallimen. Pero qan fal cel qes pros ni presaç. Tan con ual mais tan nes plus encolpaç

Qen la ualor poial colp et deiscen E qant hom tot per don la forfaitura.

Ia del blasme noller mais faiç perdos Car cil reman en mala sospeiçons Qa mult met cel qi un eu desmesura.

Blasme na hom ecascu se lassen Per q<sup>e</sup>s en el len ian plus galiaç Acel qel fai ca cel q<sup>e</sup>s engānaç. E uos amor per qel faiç tan souen Qant plus uos serf cascuns plus se rācura

Mais de seruir tang calqe gederdos. Preç o amiç milloramen au dos. Mens dunda qest par fol qi se atura Bem fui eu folç qant mis lo cor el sen

Senç no fo ges enāt fo grāt foldaç Mas cel es folç q<sup>i</sup> cuiça esser senas. Esab om mielç ades q<sup>a</sup>nt plus apren Qanc pos merces q<sup>e</sup>s meillers q<sup>e</sup> dreittura

No uale ami ni apoder enuos.

Pauc mi sembla magues ualgut raços Per qeu fui fol car anc de uos ac

Mais ar sui ricç pos en uos nomaten.

Qen cuiçar esricqºsa au paubertaç

Qar cel es ricç qi sen ten per pagaç

E cel paubre qant enant cor enten.

Ar sui bem ricx tan gran gauc ma...

Qant pens qe sui tornaç desamoros.

Qadonc era marriç ar sui ioios.

Per qe mo tenc agran bona uentura

Cortesia nō es al ma mesura.

Mas uos amors nō sabeç anc qe fos.

Mais eu serai tan plus cortes de uos

Qe maier brieu calarai ma rancura.

An aiman et entoç tēps tatura.

Ten uai chanchos qar iest de lor

raiços

Cal tressi son com eu pauc amoros Mas se'blan fan de ço don nō an cura.

#### folchetel.

Sal cor plagues ben for ormai saçon De far chançon p ioa mantenir. Qe trop mi fai ma uētura doler Qant eu regart lo ben el mal qu ai. Qe ricx diç hom qeu sui et qº bē uai. Mais cel qo diç nō sap ges bē louer. Car bēnenaça nō pot lom auer De nulla ren mai de ço qal cor plai. Per qe na mais un paubre ses ioios. Cun ric ses ioi qes tot lan consiros. Esseu anc iorn foi amoros. Ar nō ai ioi damor ni nollesper.

<sup>1)</sup> Nel ms. orgoile, ma la -e pare raschiata.

Ni altre isi no pot alcor plaser. An mi se'blon tut autre ioi esmai. Pero damor louer uos en dirai. No lai del tot ni no men posc mouer E nan no uauc ni nom posc remaner. [c. 17\*.]

Aissi com cel qe mei del albre stai. Qe stant poiaç qe no pot tornar ios. Ni sus no uai tanli par temoros. Pero no los se tot ses perillos Cades no poie sus amon poder. E deuriam donal fis cor ualer. Poys conoisseç qe ia no recrerai Cab ardiment appodero les glai. Ni nō ten dan qem mē posca escader. Per qeus er gen si' deignaç retener. El gierdos er aitals cō seschai Qen eus lo don len es faiç giardos. Acel qi sap dauinēt far ses dos. Esi merce anul poder en uos. Traia se nan se iā uol pro tener. Qeu no menfi empreç ni ensaber Ni en chanços car ben conosc et sai. Qe merce uol ço qe raisōs dechai E deuria os ab merce conquerer Qe mes escuç contral sobre ualer Qe es en uos em fai metre en essai De uostramor ço qem ueda raisos Mais il mi fai cuidar qa uinēt fos. Aço par ben qeu sui mens paoros Qar alcomençamen me desesper. En mas chanços pos no pot pro tener. Farai eu doncs aisi col ioglar fai. Qaissi comou lo lais lo finerai Desesperar mai pos noi posc ueder. Raisons p qel degnes de mei chaler. Se ual almens aitant en retērai. Qinç el cors lamarai arescos. E dirai ben de lei en mas chāços. Ge¹ naiman sabia ço q⁰ sai. Dir porria cuna pauc ochaisos Nos en amor mais qe no ual raisonç.

#### folchetl.

Amor merce no moira tan souen Qe iā podeç uiaç del tot aucire Qe uiurem faiç et murir mesclamēç Et enaisi doblades mon martire Pero meu mort uos sui hom et seruire. Lo seruir mes al cor mil tant plus bos. Qe de nullautra.

Per qes peccaç amor ço sabes uos. Qe maucigaç uegāt uos no mi aire Lo trop seruir ten dan mainta sasos. El seu amic p hom ço audi dire. Eus ai seruit nes ancar nomen uire. Ecar sabes qen giderdon entent. Perdut ai uos el seruir ensement Mai uos dona qe aues mandament. Forchaut amor e uos qeu tan desire. No ges p mi ma p dreit chausimēt. Qe tos plagnāt uos prec o mil sospire Qel cor plora qant uedes los oils rire. Mais p paor no resemble noios. Eu sen ian mi etrac mal en perdos. Anc n̄ cuigei uostre cor orgoillos Qal meu pogues tan lonc desir assire Mais p paor no feses dun dan dos Uos cuiaua tos mos mals traich de uire.

<sup>1)</sup> Di fianco, in luogo di g, il copista aveva proposto al miniatore una s.

Ha car uostre oil nō ueson mō cossire.

Adōc nagra merce se ie no ment. Li dolç esgar q<sup>o</sup>m fai uostroil paruēt.

Auos uolgra mostrar lo mal qeu sent. Et als autre celar *et* escondire. Qanc nō uolc dir mō cor celadamēt. [c. 18<sup>r</sup>.]

Qe seu cobrir no sai qi mer cobrire. Ne qi merfis seu ues mi sui traire Qi si no sap celar no es raisos Qe celon cels acui no es nul pros.

#### Folchetus.

Tan ma belis lamoros pensamenç Qe ses uenguç en monfin cor assire. Per qe nō pot nullautre pes caber Ni mai negus nomes dolç ni plaisēç. Qadōç uiu sains qant mauciol cossire. E fin amors me leuça mō martire. Qem pmet iois mas trop lem dona lēt. Cab semblant ma trainat longamēt Bem sai qo tot cant faiç es dreiç niēt

Eu qem posc mais samor mi uol aucire.

Cant escient ma donat tal uoler Qe ia nō er uencut ni el nō uenç Uencut si er calcir man li sospire. Tan dolçamēt qar delei cui desire. Nō ai secor ni daillors nō la tent Ni dautramor ni posc auer talent. Pero dōna nous am sauiament Ca uoi sofis et ami suj traire. Uos cuit pdre et mi nō posc auer. Eus pens noser. et ami sui nosenç

Pero nol aus mō mal mostrar ni dire Mais al esgart podes mō cor deuire Qeus cuidei dir mas era men repēt. E port els oils uergogna . et ardimēt. Bella dōna sios plaç sias soffrēs. Del ben qeus uoil qeu sui del mal soffrire.

E pos lo mal no porra dan tener. An mer semblat q'el parta egalmet. E sauos plas qen altra part me uire. Ostaç deuos la beltat el gent rire El bel sembla qe ma folis mo sen. Partir mai pois dauos mo esciet. Tut iorn mi es plus bel et plus plases. Per qe uoil mal ails oils ab q'e uos mire.

Car amō pro nō porrion ueder. Et al meu dan ueçon trop suttilmēt. Mos danç nō es dōna p qeu naire. Ains es mō pros dōna p qeu maibire. Se maucies qe nous estaura gēt. Car le meus dāç uostre ser eissamēt.

## Folchet'.

Molt ife grāt peccat amors.

Qant li plac qos meses en me
Qar merce noi adus abse.

Ab qe sa leuges ma dolors.

Camors pert sa nom es dement
Et eis de samors plaina ment.

Pois merces noi pot far soccors.

E sil fora preç et honors.

Pos qi uol uencer tottas res.

Cuna ueç la uenqes merces.

Sar nous uenç uencut sui amors.

Uençer nous posc mas amerce.

E sentre tanç mals nai un ben.

Ja nous er danç ni des onors.
Cuias uos dōç qeus estia gent
Qar mi faiç planger tan souen.
Ans en ual mens uostra laodor.
Perol mal me fora dolçors.
Se laut ram aqe ram sui pres.
Me pleies merceiam merces.
Mais nō pot esser pos amors.
Non ouol ne midon ço cre.
[c. 18\*.]

Pero de midon nosai re. Canc taut me no me foli follors. Qeu li aues dir mō pensament. Qas cor ai qem capdela absen. Et ardimens gem tol paors. Pero esperar fai la flors. Tornar fruiç et damor sun pes. Qe sperau lam uenqes merces. Mas trop ma airat amors. Qar ab merce sen de saue. Perol miels del mon qet hom ue. Midonç qe ual mais qe ualors En pot leu trar accordament Qar magerna fai p un cen. Qi ue cō la neus el calors. Cho es la blankeç el colors. Saccordon enlei semblanç es Ca mors si acort et merces. Ester no pot durar amors. E no sai p qe ses deue. De mon cor qe si osa eos te. Qe re nō par qe naia allors. Qe si beus es granç eissimen. Potç enmi caber leumen. Cous deueçes . una grant tors. En un pauc mirail el largois Es tan granç qe si os plagues

Enqar nensi caubra merces.

Mal mi so gardat pnosen.

Qa mi osma emblat amors.

Ar qer estors de sa dolors

Mas dir pot qeu ues mi sui pres.

Neus nō men ual dreit ni merces.

## Folchet'.

Uermillon clam uos faç.
Dun auol pega pemcha.
Qe ma una chançon
Degolada et estencha.
Qe di qe fi de lei
E ses uanada et feimcha.
Qeu lappellei aut ram
Don il ses aut empencha.
Il men qeu nō plei ram
Qi tan leu fraing ni trencha.
Ni uol branca tochar.
De qe leu ma man tencha.

## Folchet'.

A quant gens uenç . et a qant pauc daffan.

Aicel qes lassa uencer amerce.

Qar en aissi uenç hom autrui et se.

Et auencut doas ueç sen esdan.

Mas uos amors nō ofaiç ges aisi.

Canc iorn merce nō poc ab uos ualer.

An maues tant mostrat uostre poder. Qara nous ai . ni uos nō aues mi. Per çom par fol qi nō sap retener. Cho com conqr qeu pres ben atestan. Qi ço reten com aconqist enan. Per son esfors com faç lo cōquerer Qar aissim retēgraç cō fol rete. Les pa<sup>e</sup>uer fer q<sup>i</sup> tem q<sup>i</sup> ses delli. Qel estreīg tant el poing tro q<sup>e</sup>llauci.

Mas pos estorç uos sui uiure pos be. Tut ço qe ual pot noser atressi. Dūc se os tenc pro bem porai diu tener.

Et er merce sabeus uostre saber Qe maueç dat pos nō iaudi de re. Uos men tençon nios dic mal enchatan.

[c. 19<sup>r</sup>.]

Mas nō er faiç qe chausimēt mē te. Enanç uoil mais mō dan sofir ia se Qels uostres tors arreturers claman. An trobares mais tant de bona fe. Qanc mais nulç hom si esteus nous trai

Son esciēt si com eu qi os serui.

Tan longamen qanc nō iaudi de re.

Ar qer merce ço faria parer.

Car qi trop uai seruise repchan.

Ben fai parer qe giderdon deman.

Mas ia demi nō cuiges qeu uesper.

Mas qil bon rei Richart qi uol qeu chāt.

Blasmet p ço qar nō penssei de se. Ar len desmen si qe chascus oue. Qa reires trais p meil saillir enan. Qil era cons ar es reis . rics ses fi. Qar bon soccors fai deus abon ualer. Esen dis ben alcrosar . em dis uer. Et ar uei ben per qa doncs nō mēti.

# Folchet'.

Ben an mort mi et lor. Mei oil galiador Per qem plaç qab els plor Car aiço an merit Qen tal donan chausit. Don an fait fallimēt. Car qi aut poia bais deiscent. Pero ensa merce ma ten Car eu no cre qe merces aus faillir Lai on deus uole toç autres bes aisir. Pros dona cui ador. Restaurat en ualor Mi et uostra laudor. Candui nem afreolit. Car meteç en oblit. Mi qeos am finamen. Qe cil qi osabon uan disen. Qe croi seruir fai mantagen. Et eu qios am tant qo dals nō cossir Pert mi et uos gardaç sim dei mairir. Pero conosc damor. Qe mon dan la sabor Qe ço don ai largor. Me fai presar petit. E pogner aestrit. En tal qe se defen. Ço qem chauça uau fugen. E ço qem fuç en uau seguen. Aiço nom sai com sim posca sofrir. Qeu nō posc ges enchauçar et fugir. Ara auiaç grant folor. Cardiç fuj per paor. Mas tan tem la dolor Damor qe ma saisit. Ca com fa plus ardit. De mostrar mon talen. Uas lei gem fai uellar dormen.

Doncs ai p paor ardimen.

Aissi com cel qester no pot gandir.

Qes uai tot sol entre cincent ferir. Mas ges oian per flor Nom uiras chantador Mas pre de mon seignor. Lo bon rei cui deus git. Da ragon ma partit. Dir e de marrimen Per qeu chan tot franchamen. Mas al seu plasen mandamen. [c. 19v.]

No deuon ges ses amic cotradire Qals enemics ueiges fai obeçir.

## Folchet'.

En chantan mauen amenbrar Ço qeu qit chantan oblidar. Ca pço chant qoblides la dolor El mal damur. Mas on plus chant plus mē soue. Cala bucha nulla res no maue. Mai sol merce. P qes semblās et sembla me Qinç el cor port dona uostra faiçon. Qen chastia qeu nō uir ma rason. E pos amor mi uole onrar. Tant qel cor uos mi fa portar. P merce os prec qel gardes del ardor Qeu ai paor. De uos mul mager qe de me. E pois mō cor dōna uos a dinç se Si mal lin ue. Pos dīç es soffrir lous con ue. P aiço faç del cors ço qeo fer bon El cor gardaç si cō uostra maison Qel garda uos eus ten tan car. Qel cor enfai nesi semblar.

Qel sen imet lençeng et la ualor

Si qen error laissal cor. Pel sen qen rete. Com mi parla mentas ueç sas deue. Qen no sai qe. Em saluda qeu no aut re. Pero iamais nuls hom no mochaison Sem saluda et eu mut nō li son. Perol cors no se deu blasmar Del cor p mal qel sapcha far. Qe tornat la au plus onrat segnor. E tout dallor On trobaua en ian et no fe. Mas dreich torna asson segnor anc se. Per qe nō cre Qem deing se merces no rete. Qel intrel cor tant qn loc don ric

Deng escoutar ma ueraia chançon Qar se las degnaç euscoutar Dōna merce deurai trobar Pero obs meus coblides la riccor Mais la lauçor Qeu nai di tan dirai iase. Po ben sai mos laudars pro no te. Cũ qem malme . car laudors me cies ē reue

El focs qil mou sai qo creis abaudo. E col nol toc mor en pauc de saiço Morir pois be.

Naiman qeu nō plang de re. Nissemblaual mals daital saiços Com doblal poinç del taulier p raisos.

#### Folchet'.

Se tut me sui attart apercebuç. Aissi cō cel qatut pdut et iura Qe mai nō ioc agrant bonauentura. Mo dei tenir . qar mi sui conoguç. Del grant enian camor ues mi fasia Cabel semblant ma tenut en faidia Maiç de deç anç . ale del mal deptor Cades pmet et ren nō pagaria. Al bel semblant qel falsamor aduç. Satrai ues lei fol amant et sattura Col parpaillon ca tāt fola natura. Qel fer el foc pla clartat qe luç. [c. 20<sup>r</sup>.]

Mais eu men part et segrai autra uia Sos mal pagar ester nō mē partia. E segrai laib de tot bon soffridor Qe sirais fort si cō fort sumilia. Pero amor mē sui eu recreuç. de uos amar nō aurai iamais cura. Caissi cō mais preç hō laida pētura. Qāt es de loing qo qant es pres uēguç.

Preiaue uos ca noue conossia.

E seu rē nai mas nai qeu no uolria.

Caisi mes pres cō al fol qeridor.

Qe dis caurs fos tut cant el tocharia

No muderai si ben sui irascus

Ni fas de lei en chantan ma rancura.

Ni diga re qe no semble mesura. Mas sapchaç ben qa son ops sui pdos.

Cāc sobre fren nō uolc menar un dia An me fes far mū poder tutta uia. Et anc sempre caual de gran ualor Qil baorda trop souen col feoneia. Fel fora en trop mais mē sui retēguç

Car cel qi plus fort dese desmesura. Fai grāt foldaç qar egreu auētura. Es de son par qester no pot uecuç. De plus fleble de se es uellania. P qe no plaç amors sobreceria. Po ensen det ho gardar honor. Car sen oniç no ual mais qe folia.

## Folchet'.

Greu fera nulç hō fallença. Se tan temses son bon sen Com lo blasme de lagen. Qe iuça desconussença. Qeu fail qar lais ptemēsa. De blasme desconoissent Car contramors no me pren Qeissimēs noi trop soffrença. Cō leus cor ses retenença. Qar enuostra mantenēca. Amor me mis franchemen. E forai mort ueramen Se no fos ma conoissença Dōc no aiaç mais pliuença. Qeu man si com eu soil plagnen. Ne mor oi mais tan souen. En mas chançoç qa parueça Ne aurion mens de ualença E ia merces non uos uença. Per mi qeu no lau aten. Anç me stau planamen. Ses uos pos tant uos aiença Franc de bella captenēça. Seu posc en aiço enten. Mais cel soffron lo tormen. Qe fan p folantendença. Anç del peccat penedença. Mas eu auia credenca. Tant qant ame folamen. En aiço cō uai deisen.

Ben fenis qi mal acomença. P qeu auia entendença Qe per prouar mon talen. Mac ses mal començamen. Mas pois conuc apresença. Qes toç tēps magra tenença. Esim degraç dar girença. Qar meil gadaīg et plus gen Qi dona qai cel qi pren. [c. 20v.] Si preç na ni benuolença. Mas uolt es en uil tenença. Uostramr et enien Com uos soldar ar uos uen Mais lais mē qeu ai sabença De mal dir et astenença.

## Folchet'.

Chantar mi tornada fan. Qan mi souen den baral. E pos damor plus no min cal. Nō sai com ne de qī chan. Mas qex demanda chançon. E nos cal de la rason. Qeissemenç mes ops la faça. De nou com los moç el son. E pos forchaç ses amor Chan p depte de folor. Pro er mos chāç cabalos. Si nō es auol ni bos. Amador son dun semblan. El ric cobet atretal. Cades ab dolor coras. Merma lo gauç on plus an. Qen loc de fenestra son. Qemerma som ia pon On plus pron qe ço qe chaça.

Mais a de segre chanson. Per qeu teīg cel p meillor Qe rei ni empador. Qaqels mal abs uenç amdos. Qe uençon plus des baros. Bem fora som preieç tan. Deu cō si et ben com mal. Mas ço preç hom qe nō ual. Eson pro ten hom adan P qeu no aus uostre pro Dir chantan car nol sap bo. Al segle ne cre qel plaça. Qeu diga rē se so'ļ mal non. Mais si ual adesonor. Pos dir li turc entre lor. Son uencut nibaissat ios. E tut uencut uençen nos. Bes uençon pos mil de man Nols fam de lança mortal. Esse nos fossem leial. Torneran adhonor gran. Cus cortes genç de deu fo. Col ric trobesson per don. Qel fan plus freuol qe glaça. Qi dastenençal somon. Mas combatten ab laudor Elsa deus en son labor Mainç cuiça cofessios. Nos plagra sai ço nō fos. Donc nostre baron qe fan. Uel rei engles cui deu sal. Cuiauer fait son iornal. Mult iaura laiden ian. Sil affait la mession El autra la partison. Qe lempaire pchaça Com deu cobre sa reion.

Car pimies cre qi soccor Si deus li ren sa honor. Bes tang tāt es rics lo don. Qaitals sial giderdon. Al Rei frances lo refon. [c. 21<sup>r</sup>.] Tornar cō uol tenga bon P qeu dic serai secor. Qel ops qe nos don paor Esar noi uai qe saisos Die quu nit es p un dos. Naiman molt mi sa bon E molt en preç mais ualor Cab embarral mon segnor. Es mors pres e messios Ai si com sanc rē nō fos.

## Folchet'.

Si com cel qes tant greuiaç. Del mal qi nō sent dolor No sent ira ne tristor. De gisam sui oblidaç. Ca tant sobre poial danç. Qe mō cor nō sap pessar. Ne nuls hom tro al prouar Nmo pot saber com ses grāç Den barral lo meu bon segnor P qe ser chant o riu oplor No mo preç plus qe fer enāç. Qeu pes si sui enchantaç Osun echauç en error Quāt nō trob sagrāt ualor. Qaisi nos tenia onraç. Qeissemēç cō laimāç. Tiral fer el fai leuar Faisi el māç cors dreiçar. Uas preç forchaç et pesanç.

E qi preç et gaug et honor. Senç largesa astre ricor. Nos a tolt pauc uolt noste nāç. Ha qant na deseretaç. Qeron tut ric ensamor. E qant en morirol ior Qi fo mors et sotterraç. Qe un sol no ui mors tanç Neus cels qi laudion nomar. Nentendion accaptar. Tant era sos preç presanç. Qai si sap son nom far auchor De pauc grāt et de grāt maior Tro nol poc enclaure garanç. Ha segnor dolç et priuaç. Com pose dire uostra laudor Ca leis de uiu forcedor Qi eis mais on plus es poiaç. Creis uostre laus en penssa'ç Ei trop ades mais qe far El semblal uostre donar. Dont uos cressial talanç On mais uenion qeridor Mas deus con abon donador Uos donaual des mil aitantç. Et ar qant fois plus poiaç Falis en gisa de flor. Qe qant hom la ue gensor. Adūc il chai plus uiaç. Mas deus nos mostrab semblāç. Qe sol lui deuem amar. El chattiu segle adirar On passam com uianāç Qaltre preç tornem deshonor E toç autre senç es folor. Mais de cels qi fant ses comāç Bel segner deus cui nom plaç.

Mors de nigun pechador. [c. 21v.] Aine p aucire la lor Soffris uos la uostra empaç. Faiç lo lai uiure absolaç. Pos chai nol uolgues laisar. E degnaç le uos preiar Uerges qe preiaç p manç Uostre fils p qe lor socor Qe sperança tut li meillor Els uostre cars precs merceianç Segner merauelles qar Eu de uos posc chantar. Ar qāt mils degra plorar. Po tan plor empessanç P qe ben leu maīt trobador Diran de uos main de laudor Qeu qen degra dir mil tans.

## Folchet'.

Tant a soffert loniamēt grāt affa' Qe seustes mais qe no mē psebes Morir pogra tost et leu seu uolgues. Qa la bella no pera ia dolors. En cui mala fos beutaç et ualors Dūt regardāt parforça mō corage E poi li plaç segrai autre uiage Mas lei no cal ne no se ten adan. De pdre mi nil ben dir de mō chan. Pero tal ten ten hom uil qes preian. E tal rem pt cō diç qe ne ben pres. Qe poi fa grant soffratta mēre bes. Mai de midon essi grāt sa ualors. Qe re no tem sim pt ne uir aillors. Dun bē feçi oltra cuidar folage. Qāt pchachai mamort et mō dānage Amō fol cor që fe dir en chantan. Ço dunt degra gēt cobrir mō talen. Dūc poi mō cor et mos oils trai man E ma mala done ma bona fes. Si qe cascus magra mort si pogues. Clamar mē dei cō de mals bailidocs Eia mei oil uertader traidors Nō crerai mai nes fisança ses gage. Car celes fol qi fai fol uassallage. E fol qi cres auer asson comāt Tut ço qe ues plaisen ni ben estan. Bem mirauil pos en mi don estan Preç et ualor plaser et diç cortes. Com pot estre qe non ies merces Em mirauil de lei on es honors Beutaç et sen cō nō ies amors. Em mirauil de dona daut parage. Frac et humil et de mal signorage. Ni com pot far contra sa ualor gran. Qe desmēta son frāc humil semblāt. De tut aiço ai mirauilla grant E pos lei plaç qe nō sen canie res. No tera mais affrenat son mal fres Qera mē part se tut mes desonors. Par ops magra qeu fos del mal trait fors

E pos aillors uai mudāt mō estage. Bō encontrē don deus et bon estrage. Em lais trobar dōna ses cor truan Qa mal segnor sui estat aqest an. Am tot aital mal et brau et tiran. Uolgrestar uolentiers sil plagues Cab autra qe mager bem fases. E pos nol plaç ai tal uai p socors De qi me uen alcor plaisent dolçors Franc et humil bon et de bel estage. [c. 22<sup>r</sup>.]

Et am mandat p un cortes message.

Cum pauc ausel emū ping qe nō an Am mai qal cel una grua uolan.

## Folchet'.

Us uolers outra cuidac Ses mis en mon cor aders Pero non diç mon espers. Ia posca esser acabaç Qan aut ses enpenç. Ni mautreia mos senç. Qen siades esperaç. E son aissi mitadaç. Qi nom desesper Ni aus esperança auer. Carrant me sen aut puiat. Uas qes petit mos poders. Perom castia temers. Car aital ardimēç faiç. Noç amantas ienç. Mas dun conort sui iauseç. Qi uen deueç autre laç. E mostram cumilitaç. La tam en poder. Qe ben me pot escaçer. Tant ies mos cors paiuaç. Qi mosçom iam sempla uers. Caitals mals trait es leçers Pero si sai qes uertaç. Qi bos autors uenç. Per qeus prec dona ualēç. Qe sol daitan me soffraç. E pois serai gen pagaç. Qim laisses uoler logauç. Qeu desir auer. Bem paret nescietat. E trop sobradic uolers. Can solamen un ueçers.

Mac discubut tan uiaç. Quis condudamēç. Mi uēc alcor us talenç. Tal don sui e'namorac. Mais pueis ses tāt fort doblac. Q<sup>e</sup> matin esser. Mi fa douçamen doler. Car aissi chantar no plaç. Si me ualgues esteners. Pero laissar no chalers. Men fora iois e solaç. Omais pos nes menç. Lemperariç cui iouenç. A puiat els auçors graç. Esil cor non fos forçaç. Eu fera saber. Com fol si uol dechaçer. Douça res couinenç. Uença uos humilitaç. Pois nuls autre ioi no plaç. Ni dautre uoler. Non ai ençiēg ni saber. Qe tanç sospir nai gitaç. Per qel iorns el ser. Perd sospiran mon poder.

# Folchet'.

la non cuig hom qeu change mas chāços.

Pos nō cang mos cor ni ma raisos. Qē sem çausiç damor eu mē lauçera. Mas seu mentis nō seria nuls pros. Catresim te com sesol enbalaça. [c. 22\*.]

Pero nō uoil del tot laissar morir. P qe posca plus souē auenir. Mas era uei cāc nō cuigei qe fos.

Qē soi tornat de mimeteis çelos Cōtra midon qeu nolla corteiera Mas tot conseil cacamors sia bos Nai assaiat et pos re no menāça. Tol li farai de samor sembla'ça. Ailas qai dig iā cuidaueu cobrir E döc oi mais ia sab tot mon albire Dona sperança epaor ai de uos. Ar men conort et erā sui doptos. Pero paors tem qe ma poderera Mas un conort ai damor asacos. Cab tal poder mi mostra sa codaça. Qe plus no pot mostrar de malestaça E fai esforç qi pot esser soffriç. Ira e poder de cel qel uol delir. Esi no fos que gran meilloraços. Es del tort fait cāt hom nes oblidos. Iamais amors aital tort no mē era. Si ia pogues tornar desamoros. Pero leus cors tol manta benenança. E ueich faillir era p qe nai doptāça. Qel faillimen dautru tan conse mir. P com se gard si meteis de faillir Dona bensai qe no ual occasos. Camor no uol qe ia sia ioios. Merces uos clam qe no me lais ēquera.

Tanes mos cors de ūramor sobraç. Si os plaç complir la diuināça. Com dis qe uai dautra mabenēnāça. E qeus pogues cubertamēç iausir. El bruich uengues de lai on sol uenir Dōna ponça tan sui forças p uos. Cas era chan enai nulla alegrança. Qel mort de mō segnor me des enāça. Qe uos sabeç qel solia chausir Cui de ui hom onrar ni enançir.

Ver naiman tem pein e enāça. E atoç tēps e dilor ses doptança. Qe toç aitals foi cū eis malbir. E no men pot nul fait enfadeçir.

## Folchet'.

0i mais nō conose raço.
Ab qe nos poseam cobrir.
Si ia deu uolem seruir.
Pos tan enqer nostre pro.
Qe son dan en uole sofrir.
Qel sepulere pdet primeramen.
Et er sofre qe spagna uai pden.
Pço qe lai trobauon occaison.
Mas çai si uals nō temē mar . ni uen.

Las com nos pot plus fort auer somos.

Si donc nofos tornat morir pnos.

De si meteis nos fes do.

Cant uent tort delir.

E fes so sai agraçir.

Can sim det p reçenço

Dōcs qi uol uiuran morir.

Edōc p deu sa iude la preçen.

Qel la donet ela rendēt moren.

Qatressi de hom morir nō sab co.

Ha qant mal uiu qi nō a espauen.

Qel nostre uiure don e cobeus.

Saben qes mals et ab qel uiure bos.

Quiaç en qal error so.

Las genç ni qe por tan dir.

[c. 23<sup>r</sup>.]

Qel cors com nō pot gandir De mort p auer qei do. Uolqes gardar e blandir. E del arma nō a nul espauen Con pod gardar de mort e de tormē.
P qes de cor seu dic uertat o non.
E pois aurea danar meillor talen.
E ia noi gard paubreira nuls hō pros.

Sol qe comēç qe deus es pietos. Cor sinals pot auer bo. Daitan poiria sen garniç. Qe lalspot dieus tot complir. E nostre rei darago. Qel non cre saubes faillit. Anul home qei an ab cor ualen. Tam pauc ueçen qī failla lautra gen Nō deu adeu ges far peiu raço. Qil onrara i sil serf onradamen. Cogan sis uol ner coronaç çaios. Osus el cel us noil fail dagest dos. Eia nō preç fol re so. Lo reis castellaç ni uiç. P perdre canç d'u graçir. A deo gel mostrel somo. Qen luj si uol enançir. Ecautres forç ses deu torne nien. Caisi uolgra sosbos preç pun cen. Si acoil dieu oimais acompaigno. Qel no uol ren mais reconoissimen. Sol qe uas dei nō sia orgoillos. Mout es sos preç onraç e enueios. Uida epreç com uol de follagen. On lus aut son caçon leieramen. Bastiscan docs en ferma pensaçon. El pres des ten can lautre uan caçen. Qe tot sos preç sos gauç esos laus fos. En pensar fort cāt a d'us faiç pnos Bels aiman deu ueçem qeus aten.

Qeus uolria gaçagner francamen. Conrat uos ren tan qe ami sa bo. Non fassaç donc caniar son bon talan.

Anç camçaç uos qe mais ual p un dos.

Con safragnas qel forsaç caia ios.

## Folchet'.

Merauil mi cō pot nuls hom cantar. Si cō eu faç plei qī fai doler. Qe ma chançon nō posc apparellar. Dos moç cal terç nō lais marriç caçer.

Car nō so lai oestai ses cors genç. Donc es plaisenç . qe mauci desiran. E nō pot far morir tā fin aman. Ecar nō posc nulla ren tāç amar. Ges salei plaç nō deu ma mort uoler.

Cāc pos la ui nō puec dautre pēsar Mas com pogues far et dir son plaçer. Et es ben dreiç callaus desconoissēç. E plus ualenç . p qeu uam mais lafan.

De lei soffrir qe dautrauer ioi gran.

Las qeu nō laus mō messagen uiar.

Ni tan ardit nō soi qe laus ueçer.

E no olais mas car uoil far cuidar.

Als fals deuinç caillors ai mō esper.

Pol desirs mes ades plus coçenç

El pensamēç car eu noil soi de nāç.

Maīs ioinç aclinç p far tot son deman.

Lo mal qeu trac no pot desconortar.

<sup>1)</sup> Sino dubbioso se in luogo di onrara convenga leggere ontara.

Tan lafai pç sobre totas ualer. Ni negus hom nolla pot trop lauçar. [c. 23\*.]

De donc qi uoilla humilitaç auer. Si com en lei especa e iouēç. Beutaç e sen cāc dōna nō ac tāt. Donc cal cor ai qe nullautra n̄ blā. Bella dona tan uos am eus tē car. Qe mantas ueç lo iorn nō posc tener

Caç una part no anc tot sol plorar Si qeu no pos duna pessa mouer. Tal paor ai no uailla chaximeç. Car plus mes greu ura amors sospiraç.

Q<sup>o</sup>u nō sai dit ni retrairen chātan. Qeu soi garēç plus uos am ses enian Nō fes ysold son bon amic tristan.

## Folchet'.

Chantan uolgra mõ fin cor allegr Lai on magrops  $q^{\theta}$  fos saubuç mõ uers.

Mas p dreiç gauch mes faluç mos sab's.

P q<sup>a</sup>i paor qe noi posca uenir. Cus nouel ioi encui ai mes spança Uoil qe mō chant sia plei aders. Ecar li plaç qíu enāç sa lauçor. En mō chantar don ai gaug et paor Car sos preç uoil trop sauis lauçador

Per qe nō par qe pogues deueçir Son cortes preç qi tāt aut es aders Com nō dis uer qe nō se'ble plaçers Etrop aitan enlei deben adir.

Qe soffrachos mefai trop auōdāça

P qe mē lais car nō dic mō sabers

Com ia pogues retraire sa lauçor

Qe del bos preç atriat lo meillor.

Edels amāç lo plus fin amador.

Pero ren als nō ai mas lo desirs.

Non ai dōc p . mot es grāç mos pod'rs.

Senes daitāt me nes donat leçers. E donc p qem uoil del plus enātir. Car sos bels ris ab sa douça se'bla'ça.

Mi pars mos oils tan magradal ueçers

Mas un conort ai qi mou de folor Cades mi par që uoilla dar samor. Qan uol uas mi sos oils pleiç d' douçors.

E dōcs dōna pois mais nō posc sofrir.

Lo mals que trac p uos matis e sers.

Merces naíaç qel mon nō es auers Qe senes uos me pogues enriqir. Ecar uos uei souen nai gran doptāça.

Car uos mi faiç oblidar mō caler. Mas eu qen sen lapena ela dolor Nous oblit ges ainç uos teīg noiç e iors.

Les oils el cor si qe nols uir aillor Anc ren no cuit don nō temas fallir Ues leis tantes auraç mō uolers. Mas eroimais no mo tolra temers.

<sup>1)</sup> Vi può essere dubbio circa il puntolino sotto l'i.

Qeu sai qe fueç la briça p qo brui. El dieu damors . manafrat de tal lāça

Don nom ten pro so iornar ni iaser Anç des empar p midon qi ausor Tal qi ma fait gran ben e grād honor

E ben deu hom caniar bon p meillor.

#### Folchet'.

Finamor acui me so daç. E genç terminis amoros. Chascus de qest mes occaisos. Don dei esser enamoraç. Per qe dreç cab lo lur auon. Faça coquerer en chantan. Com eu fui fait alluj comā Car meil fai soffrant em paç.  $[c. 24^r.]$ Si qe mos uolers nos descus E par ben ia p als no fos. Mas car am et no sui amac Eia sidon sant no maon Satoc iorns no uauc meilloran. De leis amar ses en ian. Per quus prec qe merces naiaç. Ses tort qeu anc no ac de uos. Esil deignaç qes tan cabalos. Ni pot ualer . humilitaç. Mi uailla auos done maon. Car nuls dreich no a ualor gran Lai on força fai son talan. Caisi mes alcor segelaç. Uostre rics preç uerais e bos. P qeu mi sui genç poderos. Qem bias uas autre laiç. Ni nō uolria cautra maon.

Mas uos dona de cui eu chant Eam e desir trabailam.

## tēçō.

Gauselin tres ioecs en amoraz Ptis auos e anugon. De cascus prendes lo plus bon Elaissaz qal qeus uoillaz Cuna dona a treis amadorz E destraīg lor amorz Qe qan trei li son deuan A cascus damor sen blan Liuns esgarda amorosamen Lautre estraīg la man dolçamen Altierz calcial pe rien Digaz al qal pues aissi es Fai maior amor de tos treis. Segner emsauaric sapchaz Qe lamic receu plus gen don Qes franchamen ses cor felon Des bels oilz plaçens esgardaz Del cor mou a qella douchorz P ges cen tanç maior honorz. E de la man tenir dic tan Qe no li ten ni prou ni dan. Qai tal plaiçer comunalmen Fai dona p acullimen Edel calciar no en ten Canc la dona amor li feçes Ni deu p amor esser pres. Gauselm uos diçes cho qeus plaz For ge no mantenes raçon Qen lesgardar no conois pro Alamics que uos raçonaç Mas lo tieg atrop ganz folors Com il esgardo luj et aillors E nuill autre poder no an

Mas qan la blanca mā ses gan
Estreīg son amic douçamen
Lamors mou del cor e del sen
En sauaric qar par tan gen
Mantēgnal calciar cortes
Del pe qeu uol māterai ges.
Segnor puois lo meilz mi laissaz
Mantirai len ses dir de de non
Donc dic qel chauciar qe fo
Fais del pe fo finz amistaz
Celada de lausenjadors
E par be bos ai tal socors
Pres lamics ri en calcian
Qe lamor es ses tot enjan
[c. 24\*.]

E qil tener de la man pren P maior amor fai non sen Edaiauselm no mesparuen Qe lesgart p meillor preses. Si tan comdis damor saubes. Segnor uos qi lesgart blasmaç Des oills e lor plaçens façonç No sabes qe mesagier son Del cors qes ia enueiaz Quo ill descobren alsamadors Co qe reten el cors paours Dunc toz lo plaçer damor fan E mantas ueiz ri en gaban Calcial pe a mante gen Dona ses autre entendemen En ugo manten faillemen Qel tener del man no es res Ni no cre canc damors mogues Gausselin en cotramors parlaz Uos el segner de mal leon

E pareis ben a la tençon Qelz oilz qe uos auez triaz Eqe razonas p meillors An traiz maīt entendedors E de la dona ab cor truan Sim calcial ual unan No auria mon cor iausen E del man es senes conten Qel estreīgner ual p un cen Car ia si al cor no plaghes Lamors noi agral mā trames. Sausselin uencuç es el cōten Uos enego certanamen E uoil qe façal iuçamen Mos gardacors qe ma conqes En amaria o bos pres es. Segnor uencuç no sui nien E al iuiar er bon paruen P qe uoil qil sia eissamen Na guillelma de ben augues Ab sol dic amoros cortes. Gausselin tā ai raçon ualen Cab dos uos forç emi defen Gausselm ai ci nona conten Qa dreich nol posca mātener Sel far enoi egan seschai benes qautres plaçer li fai O qi receup son ioi breumen En ab anç qen repaire Agel ior doner laire Li dura puois al lonaimen.

Amor mai pres per la uentalgha tener. Q' streg plus fors catenalgha. Non uals merci<sup>1</sup> ni gur d' gralgha.

Il -c- non è ben chiaro.
 Bertoni, Canzoniere.

Ca des nō trabuch echaia. Aisi cō fai logran la palgha [c. 25<sup>r</sup>.]

#### Ber.

Ab ioi meu lo uers el començ Et ab ioi reman et fenis E sol ge bona fos la fis Bos teng qe sial començamenç Car de la bona comenchanca Mi uen iois et allegrança. E pço dei la bona fin graçir Qe toç bos faç uei laudar al fenir. Si ma podera iois em uenç Qem merauil cōsil soffris. Car no die et no es bruis. Co don sui tan ric et iausenc Mas greu ueireç finamança Ses paor e ses doptança. · Qa des tem hom ues son amic fallir P qeu no maus de parlar en ardir. Duna ren auonda mon senç. Qanc nuls hom mō iois no mēquis Qe uolentiers nolen mētis Ne no par bon ensegnamēç Anç es folia et enfança Qi damor abenēnança Qi uol ad autre tuç son cor descobrir Sil nollen pot oualer oseruir. Ben se schai adonardimēt Entrauol genç et mal uesis. E sardiç cor nola fortis Greu pot esser pros ni ualenç Dūt prec qe naia mebrança La bella en cui ai fiança Qe nos camge p paraulas ne uir Me nemis qai faç dē ueia morir [A]nc sa bella bocha ridenç.

Non cuçei baisan me trais. Car ab un dolç baisar maueis. Se ab aultre no me stai garenç Qatretal feçes p semblança Come de piraus la lança Qe dun seu colp nō podia hom garir Si autra uec nō sen fedes ferir. Bella dona uostre cors genc E uostre beus oil ma conqis. E le dolç baisar el gent ris. E la bella bocha ridens Qe gant il men pren esmança De beltat non trob esgança La genser es cō posca el mōt chausir. Au nō uei clar des oils abgeos remir Non es ēnoi ni fallimenç Ni uellania co mes uis Mais domes qant se fai deuis Dautrui amor e conoissenç. Enoios age os enança Sim faiç enoi et pesança. Cascun se uol de son mester formir Mi cōfondeç et uos no uei iaudir.

#### Bernardo.

Bel mes qeu chant en aqel mes.
Can folla et flor ueu parer.
Et alt lo chant p broil espes.
Del resillol maitis et ser.
Adonc me par qeu naia iaudimen
Dun ioi uerais en qi mō cor enten.
Essai de uer qe p aqel morrai.
Amor qal honor uos es
Aqal pro uos en pot chauser.
Saucie cellui qa ue pres.
[c. 25\*.]
Qe uer uos no sausa mouer.

Mal uos estai qe dol demi nous pren Camar aurai empdon longamen Cella qi merce noi troberai. Pos uei qe preiar ni merces Ne seruir nū pot pro tener. Per la mor de deus me fedes. Ma dōna qalqe bon saber Qe gran ben fai un pauc de iaudimēt.

Acels qi trai tā gran mal cō eu sen. Se aissi mauci regerēt len serai. Garit magra si maucies. Ca done agra fais son plaser Po le seu gai cors cortes Lo genser cō posca ueçer Nagra esmai et pen et ir et sen. Ia nō creirai noman cobertamen Mais cella sen uas mi p plan et sai. De el mager tort qe anc agues. Se uoles uos dirai lo uer. Amerai la se li plagues Esseruirail de mō poder. Mas nosseschai qil am tā pauramen Po ben sai qe assai for auinen. Qe ges amor segon riccor no uai. Grāt mal ma fait ma bona fes Qem degrauer mi don ualer Mas arai fallit et mespres. P trop amar et p temer Dūc qe feirai eu las chattiu dolen. Qa toc esmais de bella coillemen. Mais mi tut sol el air et deschai. El mon no es mas una res P qe ioia pogues auer E daqella non aurai ges. Ni dautra no pose ges uoler P cho si ai ple ualor et sen

E son plus gai e ten mō cors plus gen.

E sil nō fos eu non amera mai.

#### Bernardus.

Cant ueu la laudetta mouer. De ioi sal alas cōtral rai Essoblida et laissa chader. P la dolçor qal cor li uai Ai tant grant en ueia men ue. De cui qeu ueia iauçion. Merauella mai car dese. Lo cor de desirer non fon. Hai las gant cuidaua sauer. Damor et gant petit en sai Car eu damar nū posc tener Cela one ia pro nō aurai. Qe tolt ma cor et tolt ma me Etol me si et tut lo mon Epoi sim tol nō laissa re. Mais desirer et cor uolon. Anc pos no ac demi poder Ni non fui meu des lor enchai. Qant me laisset sos oils ueder. En un mirail qi trop mi plai. Mirail pos me raire ente Ma mort li sospir de prefon. Qaissim pde com pdi se Lo bel narcis en la fon. De las donas me desesper. Iamais en lor nū fiarai. Aissi com les soil char tener En aissi las deschar tenrai. [c. 26<sup>r</sup>.] Pos uei qenulla pro nom te. Per lei gem destrui em confon.

Totas las dot et las mescre

Car eu sai catre tal si son. De ços fai ben femna parer Madona p qelle reirai. Qe uol ço qe nō de uoler. E ço com le deuea fai. Hai com mal sembla qi la ue. Asses oils chattiu desiron. Qe senç le no aurai mais be. Lais mor sera no ma bon. Merce es pduda per uer Mais eu no lo sabia mai. Qar sil qi plun degues auer Et eu ola ia qeirai Chauç sui en mala merce Et ai fat ben de fols un pon. Ni nū sai p qe me de ue. Mais qa poiai trop contra mon. Enuer midon no pot ualer Deu ni merce nil dreit qeu ai. Ne ale nō uen aplaser. Qe mam ia plus nollel dirai Aissim part de le em recre. Mort ma et p mort li respon Euaumen sela mī rete. Chattius en aissi nō sai on. Tristeça non aue de me. Euau men marriç non sai on. De chantar me tol em recre. E de ioi et damor mescon.

#### Bernardus.

Qan par la flor iostal uer foil.
E uei lo tēps clar et sere.
Au delç chant dels ausels p broil.
Mallegra mō cor et reue.
E lausel chanta en lor for.
Eu cai tant de ioi en mon cor.

Deu ben chantar car tot lo meu iornal.

Sol de ioi chant qeu nō pes de ren al.

Cella del mont cui eu plus uoil.

E mais lam de cor et de fe.

Au ben mos diç e los acuoil

E mos precs auscolta e rete

Cora qeu fos damor aillor

Or sui daillor uenguç alcor.

Dōna merce non ai par ni engal.

Ni nō sui francs tro qe deu mi
uos sal.

Talia qant ama dorgoil. Qe grant ioi et grant ben liue Mais eu sui de mellor escoil. E plus franc qa deu mi fai ben. Dona p cui chant e demor. P la boccam me teç alcor Un dolç baisar defin amor coral Qi manten ioi e get ira mortal. Ben sai la noit qan me despoil. Elleit qi non dormirai re. Lo dormir pt car lo mi toil. P uos dona don mi soue. Qe lai o lom a son tresor. Deu lom ades tenir lo cor. Car nous uei domna de cui pluim cal. Negun ueder mö bon pessar noual. Domna se nous ueson mei oil. Ben sapchas qe mō cor uos ue. E nous doleç plus qeu mi doil. [c.  $26^{v}$ .]

Qeu sai com uos destrēg pme E sel gilos uos bat de for Gardaç qe non uos battal cor Si os fai ēnoi uos allui atretal Qe ia en uos no gadag re pmal.

Qant mi menbra com amar soil.

La falsa de mala merce

Ben uos dic tal ira ma coil

Qe p pauc de ioi nu recre.

E se om per ben amar mor.

Eu ne morrai car en mon cor

Li port amor tan fis et natal.

Qe tot son fals uas mi li plus lial.

#### Beradus.

Conort ara sai eu ben. Qe ges de mi nō pensaç Pos saluç ni amistaç. Ni message no men ue Trop cuit cai fait lonc atten. Et es ben semblant oi mai. Qeu chauche ço cautre pren. Pos nomen uen auentura. Bel conort qant mi souen Cant gent sui p uos onraç E qant ora moblidaç P pauc qeu nō men dessen. Qeu me es me uau qeren. Em met de foldat em plai. Qant eu mi don sobre pren. Dela soa forfaittura. Qeu len colpei de tal re. Don mi degra saber graç. Mas fe qeu dei laruergnaç. Tot ofi phona fe. Eseu en am ar mespren Tort es qi colpamen fai. Qe cel qen amar qer sen. Non ages sen ni mesura. Tant es genç seruiç p me. Sos fer cor dur et iraç.

Tro qe tot sia dolchaç. Abeldiç et amerce. Qeu ai ben trobat legen. Qe gotta daiga qe chai Fer en un loc tan souen Qe caua la peira dura. Qi ben remira et ue. Oil et gola et front et faç Caissi affina beltac Qe mais ni men noi coue. Cors lone dreic et auinen. Gent afflibat coint et gai. Hom non pot laudar tan gent Com la sap formar natura Per ma colpa mes deue Dūt ia non sia priuaç Qeu nō fui uas le tornaç P foldat qe men rete Trop nai estat longamen Qe deuergogna qeu nai. Non aus auer ardimen. Qei torn se no massegura.

## Bernardus.

Eram consillaç signor
Uos ca ueç saber et sen
Cuna domnā de samor.
Cai amada loniamen.
Mas era sai de uerdat.
[c. 27<sup>r</sup>.]
Qella autramic priuat
Ni anc de nul cōpagnon.
Compagna tan greu nō fo.
Auna ren sui en error.
Essui en greu pessamen.
Qallongat ma dolor
Si aqest plait li cōssen.

Essai sil die mon pessat Ueu mon dänage doblat Qalgen faça an qalgen non Ren no posc far de mo pro. Esseu lam a des onor Escarniramen la gen. Etendramen li plusor Per cornut et p suffren. E sai seu pert sa mistat. Bem teng p deseredat. Damor et ia deu nō don Mai fare uers ni chancon Pos uolt sui enla folor Ben serai fol seu no pren. Dagest dos mals le menor Qe mais ual mon essien. Qeu naia en le la meitat. Qe tut pda p foldat Qanc anegun dru felon No ui damor fat son pro. Pos il uol autra mador. Ma dona nollel de fen E lais lo mais p paor. Qe p autre chausimen. Esanc hom de auer grat De nul seruisi forçat. Ben degrauer gierdon. Eu qe tant greu tort perdo. Li seu fals oil traidor Qem regardauon tan gent Esai se gardon aillor Molt gran faillimen. Mais de tant ma molt onrat. Qe seron mil aiostat. Plus gardauon lau eu son

#### Bernardus.

Ben man pdut lai deuer uentador.
Toç mes. amis pos madona no mama.
Ne non ai cor qen iāmai uer lai cor.
P qen uers mi se stai saluaç et grama.
Em fai tot iorn semblāt pensis et
morn.

P qem samor me delet em so iorn Ni de ren als non rancora ni clama. Caissi col. pes qi se laissal iasorn. Qil non sa mot tro qelles pres alama Melassai eu trop uos amar un iorn. Ni nū gardai tro qeu fui en la flama Qe mart forces qe no fai foc deforn. Ni mon cor ges nō posc partir un dorn.

Aissim ten pres samor *et* sa liama. Nome merueil si sa mor mi ten pres

Qe genser cors non cuit qel mōt se mire.

[c. 27<sup>v</sup>.]

Bel es et gent et blancs et clar¹ et fres Ecut aital qal eu uoil ni desire Mas non iposc eu dir qel noies

Qe toç aicels de uiro.

Del aiga qe dels oils plor.

Escriu saluç mais de cent.

Qeu tramet alla gensor.

Et alla plus auinen

Qel mes pois cent ues menbrat.

De ço qem fes al coniat

Qeul ui cobrir sa faichon

Si qanc no sap dir raiso.

<sup>1)</sup> clar è corretto.

Eu lagra dit de ioie seu sabes
Mais no lo sai peho lo lais dedire
Tot iorn uoldrai la honor et ses bes
Esseraillom et amic et seruire.
Et aimeraila si ben li plaç au pes.
Com no pot cor destregner ses
aucire.

Qeu nō sai dona uolgues au nō uolges.

Që sem uolia camar nolla pogues. Mas tottas res pot hom ë mal escrire.

Alas autras me sui si eschauç. Qe qal qes uol mi pot asson ops traire. P tal cōuen . qe nū sia uenduç. La honor nel ben q<sup>o</sup> mā encor de faire

Qe re nol ual preiar q<sup>a</sup>nt es pduç. Nieu nol uol qe mal men es uenuç. Chastiat ma la bella de mal aire. En proenza mant eu mos et saluç E mais de ioi com noli sap retraire. Effaç esforç miracla e uertuç. Car eu li mant de ço don ai gaire. Qeu nō ai ioi mais tant comē aduç. Mon bel conort enaiman mos druç. E mos amic lo segner de belcaire.

## Bernardus.

Lo reissegnol ses baudeia.

Iosta laflor el uer chan.

Epres men aital enueia.

Qeu non posc mudar nō chan.

Mais nō sai de qe ni de cui.

Car eu non ai me ni autrui.

Mas faç esforç ca sai faire.

Bos uers pos nō sui amaire

Pliu edamor qi domneia Ab orgoil et ab enian Qe cil qi tut iorn merceia Ia ni uan trop humilian Capena uol amor celui Qes francs et fis si com eu sui. E co ma tolt tut mon afaire Qeu anc no fui fals ni trechaire. Aissi com lo ram se pleia. Lai ol uent lo uai menāt. Era ues lui gem gerreia Aclis p fairel seo coman. Mas aiçom seca et destrui Qar amallegnai redui. Ont mos oils li don attraire. Sautre tort mi sap retraire. Nuls hom non diç qe sol ueia. Sos bels oils el son semblan Qe cuit ia gella uerdeia Fellon cor ni mal talan Mas laiga qe suau ses dui Es pes de cella qe brui. En ian fai qi de bon aire Sembla et non o ses gaire. De tut loc on ella steia Mi destoil en uau longnan. E p ço qeu nolla ueia. Claus mos oil li pas de nan. Mas asson ops mesgai emdesdui Esamic non esm ambui. Daltramor no mes ueiaire. Qe iamamais mon cor sesclaire. Tut iorn me ten em plaideia. [c. 28<sup>r</sup>.] Em uai occasos trouan. Et qant ill refeoneia Uer mi uersa tot lo dan

Gemgaba de mi es desdui. E del seu tort me cōdui E ço es ben uer qe laire Cuidan qe tot sion sos fraire.

#### Bernardus.

Quant par la flor lerba fresca *et* la folla

Et aut los chant dels auses p boscage.

Ablautre ioi quu ai en mō corage. Dobla mos iois em nais em eis em brolla

Qe nō es res qe molt posca ualer. Sella nō uol amors et ioi auer. Qo tut cant es sa legra et ses bau-

deia.

la nō cuidaç qeu de ioi mi recreia Nim lais damar pmal qi auer isolla. Qeu nō ai ges empoder qeu mē tolla.

Camor massal që sobra segnoreia.
Em fai amar lai ol plaç e uoler.
Esseu am ço qe nū deues graçer
Força damor mi fai far uassalage.
Mais en amor nō alom signorage.
E qi lenqer uillana mēt dōneia.
Qe ren nō uol amor qesser nō deia.
Paubres et ricx fai amor dun parage.
Qant lus amicx uol lautre uil tener.
Greu pot amor ab orgoilç remaner.
Orgoilç dechai et finamor capdoilla
Eu sec cele qe plus uer mi sorgoilla.

Ecele fo qim fa de belestage. Canc pois nō ui ne lei ne mō message P qe mal sap qe ia dōna ma coilla Mais dreit len faç qeu me faç fol parer.

Quant p cele qem torna en nō chaler.

Estai aitant de le qe no la ueia. Laiga del cor camdos los oils mi molla

Mes ben girens qeu penet mō dāpnage

E conose ben dōna qai fait folage Car auoi ço qe uostramor mi colla. Mas dreit uos faç qem faç p fol tener.

Car p celui qim tenen ennō caler. Estau aitant qe uos dona non ueia Mas costumes qe fols tos tēps foleia Eserai qeil qil eis lo ram nō coilla. Qel bat lo fer pqe ai raison që dolla.

Car anc mi pres dautrui amor enueia. Mais mains ionchas mi ren asson plaser

E ia no uoil mais de sos pes mouer. Tro p merce ni men lai os despoilla.

#### Bernardus.

Non es meruella seu chan
Miell de nul autre cantador
Qe plus mi trail cors ues amor.
E meil sui faç al seo coman.
Qe cor et cors saber et sen.
E forca et poder ni ai mes.
Esim tira en uer amor le fres
Qe ues ren altra nō ma tent.
Ben es mort qi damur nō sent
Al cor qalqe dolçe sabor.

Eqe ual uiure senç amor. Mais p ēnoi far allagent Ia dame deu nomair tant Qeu ia uiua pois iorn ni mes. Qant eu serai de noi repres. E damar no aurai talan. Abona fe e ses enian. [c. 28v.]

Am la plus b¹ et la meillor. Del cor sospir et des oils plor Car trop lamei pqeu nai dan. Eu qen posc mais samor ma pres. En le chartre en qe ma mes. No pot claus obrir for merces Eda gella no trob nient. Bona dona plus nous deman Mais qem prendaç p seruidor Qeus seruirai com bon segnor. Qalqe sia giderdonan. Ueus mal uostro mandament. Bel cors gentil franc et cortes. Ors ne lion non es uos ges. Qe maucigat sa uos mi rent. Agest amor mi fer tan gent Alcor duna dolça dolor. Cent ues muor li iorn p dolçor E reuiu de ioi autres cent Tant es mon mal de bel semblan. Qe mais ual lo mals quetres bes. Epos los mals aitant bos es. Molt ual tal bes apres la fan. Hai deus gar se foson trian. Dentres falson li fin amador. Qe lausengiers el bausador. Portes un corn el fron de nan.

Tot laor del mont et tot largent. Uolgra uer dat si eu labes. Sol qe mi don conoges Aissi com eu lam finament. Qant eu la uei ben mes paruent. Als oils al uis et al color. Car aisi tremblei de paor Com fai la foilla en contraluent. Non ai de sen plus dun enfan. Tant sui damor formēt espres. Hom qe damor cossi conqes. Pot dona auer almosna gran.

#### Bernardus.

Lo teps uai et uen et uire. P iorn et pmes et panç. Et eu las no sai que dire. Qa des es us mos talans. Ades es us et nous muda. Cu nan uoil et ai uolguda. Don and no ac iaudiment. Pos ela non part lo rire. Ami enuen edols et danç. Qaital ioc ma fait aissire. Dont ei lo peior dos tanç. Qai tals amors es pduda Qes duna part mantenguda. Tro qe fai accordamēt. Ben deuria esser blasmaire. De mi meteis arraison. Qanc no nasqet cel de maire. Tant seruissa empdon. Esella no mē chastia. Ades doblaral folia. Qe fols no ten pro qe prent.

<sup>1)</sup> Le lettere, che seguono, non si distinguono più.

lamai nō serai chantaire.
Ni de lascola neblon.
Qe moschantars nō ual gaire.
Ni mas uoltas ni mei son.
Ni res qeu faça ni dia.
Nō conosc qe pro mi sia.
Ni nō uei meilloramēt.
[c. 29<sup>r</sup>.]

Si tut faç de ioi paruença. Molt ei dinç lo cor irat Qi ras anc mais penedença. Faire de nan lopeccat. On plus la prec plus mes dura. Mai senbreu nos mellora. Uengut era al partimēt. Pero ben es gellam uença. Atotta sa uolentat Qe sella tort obistença Ades naura pietat. Qe cho mostra lescrittura Causa de bona uentura. Ual un sol iorn mais qe cent. la non partrai amauida Tant com sia saus ni sains. Qe pos lalma nes eissida. Balaia lonc teps . lo grans. Esi tot no ses coitada Ia p me nō er blasmada. Sol deus adenan se ment. Hai bon amors en cobida. Cor ben fait de liat plams. Hai fresca carn colorida Cui deus formet ab las mams. Toç tēps uos ai desirada. Qe res altra no ma grada. Altramor ni uoil nient. Dolça res ben ensignada

Cel qios a tangent formada Men don cel ioi qeu natten.

#### Bernardus.

Ara non uei lu ser solel. Tan se son escorio li rai. E ges p aiço no mes mai Cuna clartat me solella. Damor qinç el cor me raia E quant autra gent ses maia Eu millor ab anç qe sordei Per qe mos chanç non sordeia Prat me son groc uert et uermel. Autressi com el teps de mai. Sim ten finamor coínt et gai. Neu mes flor blanc et uermella. Et iuers chandela maia. Qel genser et la plus gaia. Ma mandat qe samor mautrei Sencar nollam desautreia. Paor mi fai maluas conseil. Per qel segle mor et deschai. Qera sa ioston li sauai. Elus ab lautre consella. Com si fina amor dechaia, Ha maluasa gent sauaia. Qi uos ni uostre conseil crei Dam le deus pt et descreia. Dagels me rancur em coreil Qira me fan dol et esglai Qar pesa lor del ioi qeu ai. E pos chascus se corella. Del autrui ioi ni ses glaia. Ia eu autre dret no aia. Cam sol deport uenç e gerrei. Aquel qi pluí me gereia. la madona nos meraueil.

Sel qer samor ne die qem bai.
Contra la foldat qel retrai.
Fara genta merauella
[c. 29<sup>v</sup>.]
Se iam p cola ni¹ baia
Ha ser ia ccom mi retraia
Qal uos ui et qal uos uei
Per benenança qem ueia.
Nuit et iorn plang . sospir et ueil
Pes et cossir et pos ma pai.
Ont miel me uai et eu mal trai.
Mas un bon respit mes ueilla
Dont mon corage sa paia.
Fol sui qeu die qe mal traia.
Qe pos tan riccamenç en uei

## Bernardus.

Pro nai amsola len ueia.

Est ai cumhom espduç. P amor un lonc estage Mas aram sui reconoguç. Car auia faiç folage. Qa toç era de saluage. Caisim fos de chant remasuç Et on eu plus estera muç. Mais fera de mon dānage. Atal dona mera renduç Qanc no mamet de corage. Esui men tart apercebuç. Qar trop ai fait lone badage. Oi mai segrai son osage. Esserai cui qeus uollaç druç Etrametrai ptut saluç Et aurai mais cor uolage. Truans uoil esser psa mor.

Car dreich es cab leis aprenda Po no sai doneiador Qe meins de mi sesi entenda. Mais bel mes cablei contenda. Qaltra nam plus bella et millor Qem ual emaiut em soccor. Em fai de samor emenda. Agesta ma fait tant donor. Qe plaç li qe mercē prenda. E prec la de son amador Qel ben qel fara nol uenda. Nim faça far lonc attenda. Qe loncs termini fai paor. Qanc non ui maluas donador Cab lonc respit nos defenda. Ma donam fo alcomençar Franc et de bona compagna. Per ço la dei eu maisamar Qe sem fos mala et estragna Car dreich es qe donas fragna. Uas celui qi a cor damar. Qi trop fai son amic preiar. Dreiç es q<sup>a</sup>mic li so fragna. Dona pessem del en ianar. Lausenger cui deus contragna. Cai tant qant hom lor pot emblar. De ioi ai tant sen gadagna. Sol ab qe iaus nō sen plangna. Pot lone teps nostramor durar. Sol gant lox er uollam parlar. E qant lox no er . remagna.

### Bernardus.

Per escobrir lo mal pes el cossire. Chant et deport et ai ioi e solaç

<sup>1)</sup> Ovvero mi? Non è ben chiaro,

E faç esforç qar sei chanter ni rire. Car eu mē mor et nul semblant nō faç. Epamor sui si apoderaç Tut ma uencut aforça et abattalla.

Anc deus no fes traballa ni martire Sens mal damor qi nō soffris empaç Mas aqel mei si ben mes assofrire Camor mi fai amar la oli plaç E di uos tant qe seu nō sui amaç.

E di uos tant qe seu nō sui amaç. Il nō roman ella mia nualla.

Mi don sui hom et amic et seruire. Ni nollen qer mais des autramistat. Mas qa celat lo seu bels oils mi uire

Qe gran bem fai les garç q<sup>a</sup>nt sui iraç

E ren len laus ab merce de bon graç

Qel mōt nō ai amic qi tan mi ualla

Molt mi sa bon li iorn q<sup>a</sup>nt la remire.

La bocha . els oils el frūt . el m $\bar{a}$  . el braç.

El altre cars qe ren nō es adire. Qe nosia bellamēt façonaç.

Genser de le nō pot faire beltaç. Eu men ai grant pena et grant traualla

A mō talant uoil mal tan la de sire. Epreç men mais qar eu fui tā ausaç Qen tant aut loc ause mamor assire. P qeu mē sui cointes et ensignaç. Eqant la uei sui tāt fort enuersaç. Ueçaire mes qel cor ues cel mi falla.

Dinç de mō cor me corroç en aire Car eu sec tant la mia uolentaç. Ne negus hom nō dec aital res dire. Com nō sa ges cui sea uenturaç. Qe fare donc del bel semblāt priaç. Faliraile miel uoil qel mō mi failla. Alausenger nō ai ren adeuire. Car anc plor nō fon ric ioi celaç. Edi uos tant qe pme escondire Al metir lor ai cambiaç los deç. Ben es tut ioi apore destinaç. Qe se pdon ca la lor de uinalha. Corona mant saluç et amistat E prec mi don qe maiut et mi ualla.

### Bernardus.

Pel dolç chant qel resignol fai. La nuit qant mi soi adormiç. Reueil de ioi tut esbaiç. Pensiu damor et cōsiranç. Cai ço es mos meillers mesters. Qanc se amei ioi uolentiers. Et ab ioi acomença mos chanç. Ai sabia lo ioi qeu nai. Nel ioi fos tals qem fos aisis. Toç autres ioi fora petiç. Uas qe lo meu ioi fora granç Tal sen fai cointes et parlers. E cui desser ricx e obrers. De finamor quu nai dos tanç. Suuent li remir son cors gai. Con es ben faic e gent chausiç. De cortesia et de bels diç. Esi de plus mi pren talenç Ob si auria usanç entiers. Si uolia esser uertaders. Tant es cortes . et ben estans.

Dona uostrom sui et serai Al uostre seruise garinç. Uostre sui iuraç et pleuiç. Euostres era des enanç. Euos es lo meu iois primers. E si seres uos lo derriers. Tant qnt la uida mer duranç. [c. 30<sup>v</sup>.]

#### Bernardus.

Lones teps a que no chantei mai Nen saupi far captemen. Era no tem ploia ni uen. Si sui entrat en cossire. Com pogues bon moç assire. En est son qai aperit Se tut non uei flor ni foilla. Meil me uai gel tep florit Qe lamor qeu plus uol mi uol. Tut me desconosc tā ben uai. E som saupes uas cui maten. Ne laus es mon ioi far paruen. Del miel del mont sui jaudire. Eseu anc fui bon soffrire. Era me tenc p garit. Qe ren no sent mal qem dolla. Si ma iois pres et saisit. No sai sem sui aicel qi sol. Al mont tā bon amic nō ai. Fraire ne cosin ne paren. Si de mō ioi me ua qiren. Qinc el mō cor no laire. E seu mē uoil escondire Non sentegna p trait. No uol lausengier mi tolla. Samor ne le uon tal crit. P qeu mi lais morir de dol. Si nomasis lai on il iai.

Si qeu remir son bel cors gen.
Dōc p qe ma fait de men.
Ha las com mor de desire.
Uol me dūc mi don aucire.
Qar lam au qeu lai fallit.
Eran faça ço qes uoilla
Madōna el seu chausit
Qe nōcam plaīg situt mi doil.

### Bernardus.

Lā gant uei foilla Ius dels albres chader Cui qen pes ni doilla Ami deu bon saber. Non credaç qeu uolla. Flor ni folla ueder. Qant uas mi sorgoilla Cho qeu plus uol auer Cor ai qen men tolla Mai nō ai ges poder. Cades es qi ma colla Con plus mi desesper. Estragna nouella. Podes de mi audir. Qant eu uei la bella. Qim ia solia collir. Ela nomapella Nim fai asse uenir. Lo cors soc laiscella. Mi fai de dol partir. Deus qel möt cabdella. Mi don de lei iaudir. Qe se aissim reuella. Non es mais de morir. Non ai mais fiança En augur ni en sort. Ma bona esperança.

Ma confondut emort. Ai tant lone mi lança [c. 31<sup>r</sup>.] La bella cui am fort. Qar li qer sa mansa. Com seu agues gran tort Tan nai de pessança. Qe tot me desconort. Mas non faç semblança. Ca des chant et deport. Non sai mais qe dire. Mas mult faç gran folor. Car am ne desire. Del mont la belasor Ben faria daucire. Qi anc fes mirador Qe gant mo cossire. No ai gerrer peior. Qe quant la remire Ni pes de sa ualor. No sarai iaudire. De les ni de sa mor.

## Bernardus.

En cossirer et en esmai.
Sui dun amor qī laissa emte.
Qe tant nō uau ni chai ni lai.
Qil ades nom tenga en sofre.
Ara ma dat cor e talen
Qom lem qeses si podia.
Tal qe sil rei len qeria.
Auria fat grant ardimen.
Ha las chatiu eqen farai
O qal consil prendrai de me.
Qella non sap lo mal qeu trai.
Ni eu nō laus clamar merce.
Fol nesci ben ai pau de sen.

Qela nōca ma maria P non qe p drudaria. Qanc nū laises leuar aluen. Dunc issament mi morrai. Dirai li la fan qe me ue. Eu uac ades lo li dirai Non farai allamia fe. Si sabia gen tenemen. En fos tuta espagna mia. Mai uol murir de feonia Qe mi uengess en pessamen la p me nō saubra qe mai Ni ad autre no dirai re. Amic no qer ad aqest plai Ainç pga deus qui pro mē te. Qeu no prec cosin ni paren Qe molt es gran cortesia. Ca mors per mi don maucia. Mas ale no stara gen. Edūcs ela qal tort mi fai Qil nō sap p qe mes de ue. Mas deuinar degra omai Qeu mor p sa mor et ab qe. Al meu nesci captenemen Et ala grant uilania. P qe lenga me trelia Quant eu de nant le ma presen. Pos messagier nol trametrai. Ni ame dire no con ue. Negun conseil de mi nō sai. Mas en aço me conort be. Qella sab letras et enten. Et agram qeu escria Los moç esale plasia. Legis los al meu saluamen [c. 31<sup>v</sup>.] Esale autre dol non pren.

Per deu e per mercil sia Qel bel solaç qil mauia No perdes ni son son parlamen.

### Bernardus.

Pos mi preiaç segnor Qeu chant eu chanterai E qant cuit cantar plor. Cora qeu o essai Greu ueres chantador Ben chant gant malli uai. Uai mi done mal damor Ainc miels qe no fe mai. E docs p que mes mai. Grant ben et grät honor Conosc qa des mi fai. Qeu am la belesor Et il mi ben osai. Et eu sui sai ailler E no sai com lestai. Ço mauci de dolor Car occason no ai. De su uent uenir lai. Mais po tant mi plai Qant deli mi souen. Qem qim crida nim brai Eu nō au nulla re. Tan dolcamēt mi trai. La bellal cor dese. Qe tal diç qeu sui çai. Qel se cuija el so cre. Ges des oils nu ue. Amor eu qeu farai Seu ia garrai ab te. Cades cre qeu morrai. Dol desirer gem ue Ses bela lai ongai.

Non mallegra lonc se. Qeu la braç ellabai. Elam tegna lonc me. Loseo cors fresc et le. Bela dona merce Del uostro fin aman. Qeus am p bona fe. Qanc re non ame tan. Mans iontas ab cor clui (?) Mius rent emius coman. Ese loc ses de ue. Faç me un bel semblan Qe mult nai gran talan. Ges dona no recre. P mal ni p affan. Ainç qan deu mi fa ben Nol refug nil soan. E gant ioi no men ue Sai gent soffrir mon dan. Ca la cor sa coue. Com fe ane lognan. Per miel saillir enan.

## Bernardus.

Qan lafoilla sobre larbre sespan Edel soleil son esclariç li rais. Eli ausel sen uau enamoran. Lus p lautre e fan uoltas e lais. Etot qant es sopleia ues amor Mas sol auos qes greu p conuertir. Bona dōna p cui plaīg e sospir. E uau meiç mors entrels ioios ploran. [c. 32<sup>r</sup>.]

Ha coman mors fols amaor truan. Qe p un pauc de iois se fan trop gais.

E car ades tut lor uoler no an.

Il uau disen camors torn embiais. E dautrui iois faisen deuinadors Ecar son mort uolon autrui aucire. Mas de mi dic qeus no mē posc partir.

La gençer am ia noi anes doptan.

Souen la uau entrels meillors blasmā.

Et en mos diç tut sos affars abais.

P es proar des cascus son semblan

E p sauer de son preç qes uerais

Si es tengut per tan bon entrelor.

Mas trop opose de mandar et auçir.

Qadone nau tan acascun de ben dir.

P qe nai peis de leis muor desiran

Ane mais nuls hom nō trais tā grā

afan.

Com eu per leis mais leugier mes lo fais.

Can eu esgar son gen cors ben estan. El gen parlar ab qe suau ma trais. Eil seus beils oils esas frescas colors. Molt se sap gen beltaç enlei aisir. Com plus lesgard mais la uei embelir.

Deus men don ben cāc ren nō amei tan.

# Bernardus.

Tuit cil qe preion qeu chan.
Uolgra saupesson lo uer
Seu nai aise ni leser.
Chantes qi chantar uolria
Qeu nō sec ni cāp ni uia.
Pos perdi ma ben enança.
P ma mala destinança.
Alas com muor de talan.
Qeu nō mou matin ni ser.

Ela nuoit qan uau iaser. Lo ressignols chant e cria Et eu qi chantar solia Muor de duol e de pesança. Can au ioi ni alligrança. Damor uos dirai ben tan Qi ben lo saupes tener. Res plus no pogra ualer. Certes bona foral mia. Mas non duret fors cun dia. P qes fols qi senç fiança. Met en amor sa spança. Amors ma mes en soan. E tor nat ano calet. Mas seu lagues empoder. Certas eu feira fel nia. Mas il no uoil camors sia. Res dūc empregna ueniança. Ab es pada ni ab lança. Amors eu prec de mon dan. Caltre pro noi posc auer Blandir iamais ni temer. Nos qerrai cadōcs uos perdria. Molt es fols qi uos se fia. Cab una bella semblança. Maues trait ses desfiança. Pero p un bel semblan. Sui enqer en bon esper. Mon conort deigrat saber. Cades uol qeu chant erria. Edic uos qe si podia. Eu siria reis de frança. Car al plus qi pod me nança. Le moçin adeu coman. [c. 32v.] Lei qi nom uol retener. Qera pot il ben retener.

Ses uers aqo qil diçia.

Qeu terra estragna niria.

Pos deus ni fe ni fiança

No me poc far acordança.

No mo tenc auillania.

Seu machai bona espança.

Pois il ai ren nomen ança

Romeu māt p ma mia

Eplui farai semblança.

Qeu ai chai bon espança.

## Bernardus.

Lan qe uei p mei la landa. Dels arbres chair la foilla. Anc ge fredura ses spanda. Nil gēc termini sasconda. Mes bel qe sia auçis mos chanc. Qe stat naurai mais de dos ans. E conue gen faça esmenda. Molt mes greu qe reblanda. Celei qi ues mi sorguoilla. Car se mos re il demanda. Noil plaç qe mot mi responda. Ben maucit mos nescis talanç. Car set damors lo bels semblanc E no ue qa mors lan tenda. Tan sap dengin et de ganda. Cades cuit qa des mi uoilla. Ben dolçamen ma reuanda. Ca bel semblan mi cōfonda. Dōna conoiscenç nuls enanç. Qe ben tenc qes uostre los dāç. Coissi qe uostrom mal prenda. Deus qe tot lo mont garanda Li meitta en cor qe ma cuoilla Car me no ten pro uianda. Ni negus bes no ma onda.

Bertoni, Canzoniere.

Tan sui uas la bella doptãç. P qem ren allei merceianç. Sil plac gem don e gem uenda. Mal o fora si no manda Uenir lai o se despuoilla. Qeu sia psa comanda Pres de lei iusta lesponda. Eil traial solars ben chalcant. Agenuilç et humilianç. Sil plaç qe sos peç mi tenda. Faic es lo uers tot aranda. Si qe moç noi descapduoilla. Oltra la terra normanda. Part la fera mar preionda. Esi sui de midonç lognaç Ues sim tira com adimāç. La bella cui deus defenda. Sel reis engles el duç normanç Lo uol eu lauerai abanç. Qel iuers nos sobre prenda.

# tēcō.

De doas dōnas ualens
Oregne iois et jouenz.
E gais talanz amoros
Luna aures sius plaz
Tout leu et en paç
Come de bon aire.
E lautra greu e tart
Ez a granz reguart
Er uos en mal atraire
[c. 33<sup>r</sup>.]
Peirol setot soi coichos
Daise ni dajauçimen
Damor faillir ma
Druç trop açinaç

Segner qal penriaç uos

Se ... auiaç P qen fis amaire ... mais a ma part 1 Ab geīg et ab arc Esser ardiz laire. Segner trop sias bos Lo ūre raçonamenz Mais qan chai la pluoia el uenz El freid destreīg los boisos El amics aten Ason parlemen Qeill fai afaire Ben conosc e cre Si demanz len ue Qi irai sen repaire Peirol sis druz engīgnos Ben esperanz ni souffrens Fai tan qa sa guisa uenz Lo fol a gauch del gelos Adonc es e clers Qan ausors uolers Qe noilles ueiaire Aja tan donor Ni tan de ricor Reis ni empaire. Segner p ma fe. Mais namera be Qe toz tēps mal traire. Peirol par ma fe. Mas nam mal ses be Qe del sen mal traire.

tēçō.

Em rābaut pros dōna daut līgnage Belle *et* plaçen p<sup>e</sup>gon pdrudaria. Du caualier qi son degal page. Mas lus aganz pez de caualaria. Mas el no fait nulz autre ualen Elautres a toz autrez bes enteramen Mas uolpiz es digas mal ūre sen Al qual deu meilz li dona esser amia. En guionet molt meilz e de gradage Amon samblan a pro dona 9plida Cel qes cortes franc e de bel estage Larcs e metens esenes uilania A cel uos dic qeu pez mais p un cen Ala dona et es plus auinen Qa mi no par p qe p sol ardimen Deion auer bona dona enbailia Em rambaut lamics dardi corage Met p si donz son cors ensanblaria Qil imesist lauer car plus car gage No pot metre com lauça cascus dia Rolant pels colps e p la fortimen P qe deu meilz iaçer ab son cor gen Lamics hardiz cel qe uau fugen Car de uulpiz no taing ges qe drut sia. En guionet donas a ira usage Cab gen parlar et ab bella paria Las 9qer hom et ōrat barnage E noil ual ren orgoilz ni felonia Ni anc nulz hom p ferir mātenen Se als no fez no ac nul iauçime E ceu osai p qeu uos o conten Qe ardimenz solez ren nō enbria. [c. 33v.]

tēçō.

En maenard ros ab sanbuda Sai doz caualers p<sup>e</sup>izanz. Don largeça nos remuda

<sup>1)</sup> Lettura non sicura.

Mas lus a terra dos tanz Eç es ses raubor graçiz Lautre es p raubaria aiçiz Chausez al gal fai grazir mais Mester uos aura aiuda Guionet al mens samblanz. Co es paraula saubuda Qel graz ual mais el talanz Da gel genes de deu partiz Ecel cui otol faidiz Dona souen paor e fais. Maenard cel qe ses uertuda De dar e nō ua clamanz Es ben raçon conoguda Qel graz ual mais el talanz Si lautre na dos en requiz Para qel na cinc cenz deliz Ez anc de mal bos pez uoltaiz En gui de chausida tolguda Ai uist rics māz mal nāz Es charles nintret enbruda P tolre et en bolanz Tolre mot de plus aforciz E p tolre es hom plus hardiz E tolent es hom druz e gaiz. Maenard ducs es pez deliz Si tolres era plus graçiz Qe donars don proeça nais Gui alexandres fo aissiz P tolre edes oz 9 quis Fez doçe reis p qe ualc mais.

# tēçō.

Segner jaufre respondez mesius plas Qal amor ual mais al ūre ueiare De dos amanz lus es tan aut poiaz Qa ma dōna rich et de ganz afaire

Tal qa pēna cuida samor auer Mas honor les sol car lo fai doler Elama tant qe no sen pot astraire Elautres a de si donz son uoler Si ge de ren uoill deffenson placer Mas hom no a en amor honor gaire Segner rainaut toz me sui 9 sellaz Aital dona no uoil uas mi atraire Car tot foron duna raiz E dona cui pez es guiz Deu amar lo pro el peçan Qe mil son espechat del bran Qe fai meillor baisar un ors Segner greu mes e saluage De ço qeu auch dire uos Qe un uilam paraios Disez qel dona senz gaçe Mas si pel uilan mestiç Es lo caualer genqiç Lanom de la dona desman Qel nol pt pois met en soan Caualers don lo noins li sors. Perdigons ūre dāpnage Raçonaç ab fals respos Cois cortes es pdigos Adoncs noins tan dauantage Cuns mal autaz auniz Sera p dona acuilliz Col plus ni atrestan Pois dun Paire fon lenfan Donc ual lo noms mais que lonors. ualors.

 $[c. 34^r.]$ 

Or entendaz mon lengage Segner si am danz o pros Huoi tan uilas nos feīg bos Qal ops nō pda barnage Qaissi colgaç gen noriz
Sespdet p la sorian
Sespdon lai on mester an
E plus uil caualiers qe an
Ual puos donal uol far socors
Perdigons Gausselin fai diz
Inge segon ūre diz
Car sil son ric e pro cor an
E dōna qe chascus deman
Ausi se gardaz sel ner sors
Segner sol p uer sel diz
No tenga el pe muilliz
Si tot ses ualenz uol scan
Qe done caualier se fan
Ecal uilan taīg us ses forz.

# tēçō.

Peire uidal pos far mauē tēçon Nous sia greu seus demā p cabal. P qal raçon aueç sen tā uenal Emains afarz qe nos tornon apro Esen trobar aues saber e sen Eqi aneil en aital luec aten Enz en iouen nes autressi passaz Meīz na de be qe se ia no fos paz Tlançaz no teg ges ure sen p bon Car anc partis plait tāt de9munal Qeu ai bon sen e fin e natural En tot afar p qe par ben qi son Eza mamor messa e mō iouen En la meillor et en la plus ualen No uoil pdre lo guiardos nil graz Car qis retre es uilans e maluaz Peire uidal ia laura raçon No uoil auer amidonz qe fa ual. Qeil uoil seruir atoz iors p egal Edelam plaz qem faça Guiçardon

Eça uos lais lo lonc atendemen Senes iauçir qeu uoill lo iauçimen Car locs atēdres senes ioi ço sapcas Es ious pduç canc us no fo cobraz Plancaç nō sui eu ges daital façon Con uos autres a cui damor no cal Gran iornada uoil far p bon ostal Elonc seruir p recebre gen don Nō es siz druz cel qes cama souen Ni bona dōna cela qi lo cosen Nō es amors anz enganç puaç Soi enqueres e deman o laisaç.

# tēcō.

Segner en blancaç de dona pros Bella e plaçen ses cor uaire Daut parage e de bon aire Aurez toz bels plaçer damor Sel far o de tan gran ricor Uos rendra p drut baisan Sa doncella e de mais re Nouenz luna lautre en oil be Qe pgnaz a ūre talan Guillem qim part tota saço Sai chausir al meu ueiare Lo meilz mas no sabez gaire Qar partes plait daital error A nul fin leial amador Per que la donçelaus so an [c. 34v.]

Pos ma bella donam mante
Abels plaçer ges nos coue
Qeu an ad altra preian
Segner en blacaç molt mi sap bon
Car daiço mes contrastaire
Qeu uoill mais dun u'çer traire
Dolz fruit qe fuoilla ni flor

Emais diuern de fuoc calor Qe solius lautre qei resplan Emors damor auer iase Fin ioi coplit de plaçer ple Qe senz trobar anar cercan Guillem de la üre raçon No uoill esser raçonaire Qe maît fruit pot pēre laire Qe nō a tant dolça sabor Qil p'u bas com aut ni dolçor Taīg dunc com sa dona desman No ges qen lam p bona fe Esil en basan mi rete No uoil ūre seruit nil deman Segne en blacaç la tençon an A en reforçat qe sis uol be Juiaral con oill cel re Ni cobra al iucar son talan Guillem en iaufre nosoan Mas la bella capa coue Qil iuçel uer sicum perse Si donas ni doncellas fan.

# tēçō.

Em ranbaut ses sas ben
U' fara pros dona amor
Conplida et p ūre honor
Fara cuidar a la gen
Ses plus qil es ūre druda
Esar no sabez chausir
Lo meilz segon qauser dir
Ura raços es uencuda.
Blancaç da qest ptimē... lo mellor
Aleu defin amador. Mais uoil auer iauçimē

Tot soauet e ses bruda de ma don . . . desir

Qe fols crerei ses iauzir Qe longa mors es refuda. Rambaut li conoissen uos oteran a folor

Ez a sen li sordeior qe p iausir solamen

Laissaz honor mentaguda Ai tan no podez es dir Qe pez no face agraçir Sob autres fais asaubuda. Blancaz tan mes auinen Can amidonz cui ador Pos iacer soz cobertor Rainaus no mes tan places Cum qan la puois tener nuda Donc cum par cab fols mentir Poscas ma raçon delir Mil tans ual saber qe cudan E donra son iõignador Qil ual si nona lausor Ni no pot auer garen No prec honor esconduda Nis carboncles ses luiçir Ni col qi no pot auçir Ni oilz sec ni lenga muda. Blancaz ben die ueramen Qeu am mais trop fruit qe flor E mais ric don de segnor Qe sim pagaua del uen Ia al promessa perduda lons tēps no pot retenir Cel q per cui plang e sospir Sab gauç enter nomaiuda.  $[c. 35^{r}.]$ 

# Guidus duxelus.

Se hem partes mala dona deuos. Nō es raiçon qeu mi parta de chā Ni de solaç . qeu faria semblan. Qeu fos iraç daizo don sui ioios Ben sui iraç . mas ara men repen. Car enpres ai del uostrensegnamē. Com posca leu chançar ma uolūtat. P qera çan daiço don ai plorat. Plorat nai eu e la meillor chasos. Uēc mi daital qe nō ira chātan Qa mi nō es se tut sen uai gaban. Anta ni dan ni leis honors ni pros. Car sim camies p un nessiamen. Esi faireç plus leu plus folamen. P qeu noisai daqest canie mal grat Car camiareç tro cançat toç cāiat Mala dona faiç ma ues enueios. E mal disenç don no agra talan. Et eu sai ben camal mi tornaran. E qe ner meīç prisada mas chāços. E qe pois mais car tan ai loniamē. Uostre uoler uolgut enteramen. Caissi mera de cor en uos tornat. Non sai dir sen qeus façaç o foldaç Mala dona ia no cuidei qe fos. Qe seus pdes no mo tengues adan. Calacoillirs don uos sabias tan. El gen parlar elauinen respos. Uos façian sobra totas ualen. Mas ar aus tolt foldat sacoillimen El gen parlar qes mesclat abarat. P qem breus teps pderes la beutat. Tan qāt lom fai ço qedei elom pros. Etan leial con sengarda denian. P uos lo dic car seu laucaua tan Can eral diç uertaders el faç bos Ges paicho non deueç dir qeu mē. Se tut era no uos tēg p ualen. Car qi laissa ço qa ben començat

Nō abon preç. per aicho qes passat Adreiç fora se tot nō es raiços Qe si donç feçes ren mal estan. Con la celes el be tragues enan Mas era no mes aqel sasos. P qeu deus hom gardar de fallimē. Per uos lo dic de totas o encon. Qe se failleç no uos ia celat. Ainç en uolon mais dir de ueritat. Qe de ragon don iam et meten E conqerē cōqereç preç ualen. Sai si lo faiç. com laueç començat. O si se non. perduç aues lograt.

## Guidus duxelus.

Anc de chantar no fail cor ni raços.

Nim fail sabers sil chanç mera graçis

Mais eu era tan ues amors failliç.

P qai estat mariç e uergognos.

E pois faiç mes del faillimen pdos.

Des era enan mi conuen achantar

Con eu mi don posca toç iorn trobar

Nouel sens e nuuella ualor

E beutat plus fin emaior.

Tan son plaisenç e bela sas faiços

E la dreich cors el bel parlar chausiç.

Qe can la uei men cuit far eisserniç.

E pos esper on plus ma franc respos.

E de paor uauc qeren ochaisos.

[35 v.]

Com seu era uēguç p altra far Aqel temers . . . ualer preiar Qe ia nō feira tal paor Si nō uengues de fin amor. Tos tēps serai de pre iars temoros Sabes p qe qar sui damar ardiç Qe meils qer hom un dos qan es petiç

No fai un grac don tut son enueios E paicho car es tan rix lo dos Seo tot lom uoil noli laus demādar Po ben sai si lo uolgues donar Qeo agra del mon la meillor Et il al plus fis amador. Ben pogra far ab meīç de be ioios Mais mi nō es tan rix ioi escariç Ni eu uoil qer car nō serai aiçiç. Mais partraimen cā en sui d'siros. Cu sages esdomen qos amoros. Qant als no pot d'leit el parlar. Esi mais no pos al no puois far. Tengran lo parlar ad honor Mas paor mi fan parlador. Siuals daitan dirai en mas chāços Col seus cors ges es de beltat garaç. Sei fos merces qes de toç bes Mas ellam fail et eu uolgra qe fos. Car trop iai grās dāc maītas sasos. Et eu q<sup>e</sup>r mes plus greus asofertar Com eu midōç trop ren qe amēdar Mais ia noil calgra mendador Seil preses dol de ma dolor. Naçalais tan uosfaiçes laudar Atot lo mon ca mi nō cal parlar. Mas ia eu nō gauç damor.

# Guidus.

Siu non am plus bel emeillor.

Ben feira chanços plus souen.

Mas enoiam tot iorn adire

Qeu plaīg p amor et sospire.

Car o sabon tut comenalmen.

Mas eu uolgra mous nous ab so'
plaisen.

Mas re no trob cautraueç diç no sia.

De gal caus aus pregarai docs amia Aqo meiçeis dirai dautre semblan Esi farai nouel semblar mō chan. Amada uos ai loniamen Et enger no ai cor që uire. Döcs si pchom uoles aucire. Nō aures ges de bon raçonamen. Anç sapchas be qe maior fallimen. Uos er tengut cas autra no seria Eusages es et adurat mainç dia. Com blasma plus can fail cel qe ual tan Qe dels maluas . no so ten hom adan Dona ben sai certanamen. Qel mon uō pos dōna eslire. Don qalqes bes nosia dire. O qom pessan nō formes plus ualen Mas passaç sobre toç pessamen. Eatressi dic uos gom no porria. Pessar amar qe fos par alamia. Si tot no puos auer ualor tan gran Endreit damors siuals noi a engran

[c. 36<sup>r</sup>.]

cus dia.

On plus mos senç mo blasma em chastia
Mas eu sai ben comes de fin aman
Qel senç nō a poder cōtral talan
Dōna ab un baisar solamen
Agreu tot can uoil ni desire

Esters sol car uos esteç gen.

No trob raison qā mocoissire.

Tan gen lom faiç ses far açiramen.

Qem remembra mos fols cor cas-

Abel semblan et ab cuoillimen.

Si ma faiç mal qeiam naire.

E prometes lom e uos tire
Si uals p mal delenoiosa gen.
Qaurion dol sim ueçion iauçen
E p amors dels ualens cui plairia
Car engalmen sataīg acortesia.
Com faça enoi als enoios qil fan
Et als adreich faiçon tot qant uolrā
Ues albuço chanchos tentost tā uia
Alla meillors fors una . qel mō sia
Qen leis pot hom apenre cosisfan
Jois et solaç ab gais cors benestan.

## Guidus.

De tantam gisam menamors. Capenas sai si deich cantar. On dei plagner o plorar. Tan mi dona gauch et dolors. Po qin uolgues dreiç iuçar. Mais nai mal qe bes et maiors Mas tan am finamen. Qel mal teīg anien. Egraçisc et enanç. Los bes p gem plaç chanç. Bona dona preç et ualors Ecortesiab gen parlar. Oi rien amoros et clar. Egens cors afresca colors. Et agraç don no aueç par. Sobre toç autres faiç meillors. Uos fain enteramen. Sobre totaç ualen P qeu sui ben amanç Qi sui damors clamaç. Getas maues des las clamors. Ab prex et ab merces clamaz. P qem deueç tenir plus car. E fugir feignēç preiadors.

Qa dona fai bon esqíúar. Lobruit dels fals deuinadors. Qe p un mal disen Qen bel semblan senpren. Sen leua bruiç tan granç Camors en senblanganç. Eses gen de dos amadors. Qan façon qes taïg ad amador. Car trop pot hom amor doptar Si lai enblasmes es paors Nō es ola obra noi par. Qe greu er de doas colors. Cors e faich longamen Sabec geu uau uoluen. Tem qe sial talanç Lai on es lo semblan. E cho es lenuei el paors. Qe magra faiç desespar. E partir de uos elognar. E uirar si pogues aillors. Mas tan sabes los bens triar. Dels mals els senç de las folors. Qes aman e temen. E celan e sofren Men iauçira euanç. Qe simera clamanç.  $[c. 36^{v}.]$ 

## Guido.

Estat aurai de chantar.

Per sofracha de raçon.

Canc no pogui encontrar.

En faire bona chanço

Mas er ai cor qe nessai.

De far bos moç ab son gai.

Car ben estai qi sap apauc de dire

Genç raçonar leis de cui es obedire.

Daitan la pois raçonar.

Leis cab mon cor el so. Com gençer no pot trobar En senblan ni en faiço Ni neguna ableis nos fai. Ni non adreich tan gran iai. Ni no ses chai de solaç ni de rire. De toç bos aibs sap lo meillor eslire. Can eu mir sos gēç cors car. Esai qe nos taīg qem do. Samor ami ni almen par. Can es daut luoc et de bo. Ni mais altra tan nom plai. Aqest uoler mi deschai. Car eu nō ai tan dardir qo laus dire Com de bon cor eu lam e la desire. Pros dona ab un dolç esgar. Qem feiron uostroil lairo. Mi uengues mon cor emblar. Eç anc nous fi mespreiçon. E pois mon cor teneç lai No cuit lauçias huei mai. Po ben sai qe sil uoleç auçire Nom poc morir ab tan onrat martire. Segner nermita nom plai Cars es pres ab na esmai. E pesam mais car eu nō sui iau-

De lei qim fai souen plorar erire.

Denna qe de cognat fai drut
e de marit sab far cognat.

A ben dami deu renegar
Car il nos ab nion per lui.
Cuil son fill ni marit cui.
Per qeu los apel. mesclaç eneboç.
Uilan dic qes de sen isiç.
Can se cuida de uolupar
De la pelen qeles noriç.

Ni lauor p altra caniar. Qeu sai etoç lomond' odiç. Cades retrai dones eissiç. E qan uilan se cuida cortes far. Per plus follai q se amaua urtar. lo sen uolgra de salomon. E de rolan lo ben ferir. E lastre de cel qe pres tir. E la grā força de san son. E qe senbles tristan damier. E galuain de caualaria. El bon saber de merlin. Uolgra mai. Qeu feira dĕiç del tor Qeu uei com fai. Dons granç con qer hom abundō. Qui ben lo sap far p façon. Lun p auer lautre car fai. Al se planc qel donar li plai. Mas cel q promet calogna. Son don uai di sen mençogna. Fai semblāç qe sia forçaç. Per qes pduç lo dons el graç.  $[c. 37^r]$ 

## Nuc d' brūdel.

Cortesamen mou amō cor mesclāca Qem fai tornar enlamoros d'sire. Ioi me pmet et maporta cossire. Car en aissi sap ferir de sa lança Amors qe es us esperiç cortes Qe nos lassa ueder mais p se'bl'aça Qe doil enoil fail efai son dolç lāç. E doil en cor ede coraç en pes. Qen aissim uenç em destreīg e sobrāça

Cel qa son ops sap triar *et* eslire Mas aici a un pillos martire Qe la dolor uol qe sia allegrança
Edel seu tort qeil refera merces
E controlgoil seaç humilianç.
Camor no uenç menaça ni bobâç.
Mas gēç seruir eprec ebona fes.
Mais ami fai sobra tot un onrāça
Canc mō uoler nō uole en dos uoler.
Qe quāt sen uai en mō fin cor assire.
Tot autre pes geta de for elança
P qei celei acui ops ma cōqes
Tang qa mos pres adinç so' cor pesāç.

Tro sial cor ab los oils acordāç.

Qals oils pareis qal cotage plagues.

Mas ma dona sap far ioi et pesança

Eson uoler gandir et escondire.

E pos semblā cortes ab son dolç

rire.

P qeu nō sai cor iuçar asemblāça Mas si ben uol ad hora parogues Car li sui fiç elials ses enganç. Qeu no pes al mas de far toç ses māç.

Që dones cor qil a lo meo conqes. E pos no part de sa bona espança. Ues mon desir adolç son cor e uire Qe cor nol pot pessar ni bocha dire Lamor qem ten ala gran amistāça E pos mon cor li tēc aissi defes Qe nois las entrar altres talanç Sia de me souinēç et mēbrāça Car mil mal trais damor plaideia us E sol qel cor aia de mi mēbraça. De plus serai entendenç e soffrire Ab qe lesgart se baisson li sospire P qel desir amoros no sescança. Ab aiço ai tut qant qo mester mes

Et el serai places e merceianç Camor non uiu mas de gauç ede bes. Eia parlar nolen façon doptança. Qeu ai uas lor engeig pris et albire. Cab los oils bais eu son get cor remire.

Et en aissi celo ma benēnāça.

P qe no sap de mon cor neson ses.

Ainç qi me qer de cui se feīg mō chāç.

Als plus priuaç nestauc cees e celāç. Mas qelor feīg aiço qe uer non es. Glorietta entre uos e merces. Macaptaç iois ablei cuison comāç. Edigaç li cab samistat menanç. La mor qel port el ioi ebona fes.

#### Nuc.

Qant lo dreig tēps. uen gaban eriden. Gais efloris e iais de bel semblāt. Bel deuem dūcs acoillir en chantan. Pois il no<sup>s</sup> fai de ioi tam bel presen. Qe iois non es donaç p allegrar. E qi no la sil deu far aparer. [c. 37<sup>v</sup>.]

Car de conort naisson gauç eplaiser. P com sen pren ades e son meil far. Esi fos bon ço qe sol esser gen Ni agrades ço qe fo ben estāt. Eu cre qel tēps ualgrā qeis a Con anc se feç segon mō essien. Mas qex apren ço qe degra oblidar Et oblida ço qe degra saber E leuon sus ço qes fera chader Ebaisson ios ço qes fera leuar. Tot aiço fan li ric desconoissen. Can mes de rer ço qanaua denan

Don en conduiç çoi e solaç e chan. E cuidon preç auer pdreit nien. Mas p raçon nol nel poden portar. Canc hom no fo pros senes pro tener

Ni no ac nom ualen senes ualer Ni bon ses ben ni larc senes donar. Qet en aissi an trastornat iouen. E preç e nom . eualor . eboban. El gai donei com teni entrenan. Abli plusor uolt endechauçimen. E pos amors ten uil ço qos plus car. No pot adreit leial nom retener. Car qi despen tot son preç en un ser. Pois de cēt no pot tan recobrar. Qeu ui damor qel gauç el ris el sen. Coblas emoç cordas anel e gan. Solion pagar los amadors un an. Ar es pdut qi de se nō opren. Qe façon fo qel maior don damat. Uolion mais espar qet auer. Qe pos hom na coplit tot son uoler. Morol desir qe sol lo dos nafrat. Per qe ual mais damor ço com naten Qel cortes con desauinen no fan Qel mal nes bos eplasenters li afan E il sospir dolç eil maltrait eissamen Epo amors no pot lognes anar De qi enāc torna enō caler. E mudon cor euenon desesper. Edruç repren ço qe sol desirar. Deu sal rodes qar a seignor ualen Larc et ardit iouen egen parlan. E de donar atrob, major talan. Qe de tener no acel qi opren Cab plaçer sap toç sos bels dos dar E deus don len bona uia tener.

De força en cor . ede cor en poder. Si qel rics faiç depreç posca eritar. Pen en guillelm re noi pot meillorar. Lo plus sauis en uostre captener Qar gauç de cor euida de plaser Aqi ab uos pot caber ni regnar.

[] as amdusa uoil mon uers en triar Qe talant ai de mō seignor ueder Qar ten e creis enpreiç et en poder. Euiu ioios e uoil ualenç estar.

### Nuc.

Aram nafron li sospir.

Damor que al cor lo sen. E si merces noi deiscen. Per adolcar mon cösir Mala uíson dolç ni fages. El bel semblanç ab qem pres. Cil qi samistat mi mes. El cor ab un foc uolage. Cant uec mon cor assailir [c. 38<sup>r</sup>.] Amors al començamen Me diç em feç entendenç Cab mi partrial desir Mal ar uei qe segnorage. Ai dels mals e pauc del bes. Qen aissi soaasses. E' son costumer usage. E dücs egem uolon dir. Seil oil ne gem uau geren. Pos ma dolor non enten Ni mos precs non uol auçir. Molt son mesongiers message. Li dolç esgart qem trames. Mas perist seosabes No lor obtiral corage

Cara no uolon eissir. Per negun autre talan. E qan cuit mon pessamen. Uirar en nul autre albire Amors ab son poderage Uai adocs saçir mon pes. E tolme ço qai empres E tornam el seo uiage Qil sab tangen acuillir Ab son amoros preisen. Com de nan lo seo cor gen Nom pot sos plaçers partir. Al fol fai cuidar folage. Et al nesci nescies Et al entendec apres. Feig abel die son pessage. Ben deuria souenir Co gellam diç en ricen. Qe nuls hom ses ardimēt Nom pot gaire conquerer Agest moç mes pres estage Al cor ab semblan cortes. P qeil prec eil clam merces Qe madolç son cor sauage. Can sa granç beltaç remir Tal ioi ai nol sai nim sen Caissim uail plaçer plaçen Al cor ab dolçor ferir. Res tan nomes degradage Tan qan lo ioi ab me es Rei oduc cuit omarges. Ualer o dauçor parage.

# tēçō.

Dalphin respondes moi sius plaz toz sabiz *et* a consellaz. E sauez bone entention. Or entendez ama chançon Qeous part e uos auez los daz E chausez de quatre amistaz La gal ual mais segon raçon Qan bona dona e druz pisaz proz et aisiz en uez toz laz E larcs e de gran mession Samon de bon cor abandon Ab cor tozia et ab solaz E cascus es toz enseīgnaz donor e de pz e de don **0** qan pros ceualiers ualenz Met en toseta son entenz Eill en uail far Guiçardon Tal qe de ren noil diç de non Et es bella conde rienz Et en lei es lo pz lauçenz Qes gart amdos de mes pison. [c. 38<sup>v</sup>.]

Qan bona dona auinenz Azida e proz p amor uenz Tant gama bel toset e bon On tota genz asospeichon E es larcs et ardiz e genz Et en lei es lenseīgnamenz Qel deu faire ardiz e pron Qan tozeta a ganz beutat Met em bel toset samistat E lor bel cors son de saçon E nouella amors los somon E lai regna amors ab son grat Segon son cor e son pensat E quens ab son compaīgnon. Bauchan car mauez enseignat Troberai len seïg a nostrat. Qe daicho don ses en error Uos esclarirai la brunor

Qeu ai lo mestier ueçiat Damor e uos tot oblidat Qe ren nō sabez uers en cor. Qe gatre deuisas damor Me mandas chausir la meillor Et en ferai o nolentierz ben estai qan pros ceualierz Conquier dona de gant ualor Mas caschus o fai p honor E senors es come leugiers 0 qan druz a toz piza entiers Es p pidesa lausengiers Uers toseta tan qab lei iai ben leu ni bon nis plai Mas cab loi sab ualens mestiers. Qan bona dona al preiz uerai Uer amor de toset se trai Lei sambla qen força talanz E lor amors no es duranz Qel toset uemes dona uai Eu sai ben ganemics naurai Car es uertaders mos chanz. Mas qan fis cors e bel samblanz Sacorda e iouenz ben estanz Lors sa iosta amorz finamenz Sen retrait de piz e de sen Et es sis iois ses tot enianz Et amors cui pz es comanz Fai chascus p amors ualenz Enan tot amor auinen baucan mas la plus iouen pren E nos aues daitan mal dit Qe la gerei ona¹ ai faillit Car les loīgna de īra gen. E sai nuna ab gai cors plaçen

En qel iuçamen fora mes Mas pro uei qe nia de trez.

Na maria es gent e plansentera. Francha humils edauēnē sēblança. E fai honor eacuoil uolentera. Los bos elor mōstra bela coīdança. E sos cors es iouens ebel ebons. E il diç ill faich el senblāç amoros. Per qe lunes de ben dir far onrança. [c. 39<sup>r</sup>.]

#### Narnart daniel.

Lo ferm uoler qinç el cor mintra Nom pot ges becs escōscēdo ni ūgla. De lausenger qo pert pmal dir farma Ecar nolaus batre abram ni aueria Siuals afrau lai on non auria rende Jauçirai çoi uerçer odiç chambra. Qan mi souen de la chambra. On al meo danç sai qe nuç hō nō ītra

Ainç me son tuit plus qe frare ni ūcle

E nō ai mēbre nō fremisca ni ungla.

Plus qe no fai le'fes denā la ueria.

Tal paor ai qel sia trop de marma.

Del cors li fos nō del arma

E consentis acelat dinç sa chābra

Qe plus mi naural cor qe colp deueria.

Qar lo seus sers lai on il es noil intra.

De leis serai aissi cō charç *et* ongla. Ni no crerai castic damic ni doncle. Canc la seror de mon oncle.

<sup>1)</sup> Fra gerei ... ona vi sone due lettere. Forse ut?

Non amei plus ni tan paqest arma. Caitaç ueçis con es lo diç del ungla. Sa lei plagues uolgresser de sa chābra De mi pod far damors qinç elcor mīta. Meilç tot qe uol com fort d' freuol ueria.

Puois florit la se traueria
Eden adam foron nebot et oncle.
Tan fin amor cō cela qel cor mītra
No cre qe fos encors ne neis en arma.

Oqil estei fors enplaça odīç chābra. Mes cors nos part de leis tan cotēlōgla.

Caissi sen pren esen ungla. Mos cors enleis cō les cors en laueria

Qil mes de ioi tors e palais echābra E nō am tan fraire parēt ni uncle. Qen paradis naura doble ioi marma. Se ia nuls hom per ben amar lai entra.

Narnaut tramet son chantar dongle īōgla

Ab grat si donç qe desaueria larma. Son desirat cui preç en chambra intra.

## Narnart.

Cançon dolç
Moç son plan eprim.
Faç pos era botonoillom
E il au auchor cirn.
Son de color.
Demanta flor.
Euer de iar la fuoilla.
Eil chant eil brail

Son allobrail. Dels aucels pla broilla. Pels brog. Auch los chanç el refrim. E per qom no men faça crim. Obri elim moç de ualor Ab art damor Don non ai cor qem tuoilla. Ainc si ben fail Lasec atrail. On plus uas mi sorguilla. Petit ual orgoile damador. Qades trabucha son seignor Deluoc aucor. Bais e terail. P tal trebail. Qe de ioi lo despuoilla. Dreiç es la grim Et art e rim.  $[c. 39^{v}.]$ Cil qi damor ianguoilla. Bona dona uoscui ador Ges porguoil non uai aillor Mas p paor del deuinail Don iois trasail. Faç semblan qe nos uoilla Canc non iausim De lor norim Malmes qe lor acuoilla. Si ben uai ptot aesdail. Mos pessamēç lai uos assail. Qeu chan e uail. Per el ioi qenç fini Lai on partrai. Mas souēç loilç mi muoilla Dir e de plor

E de dolçor.

Car p ioi ai qem doilla.

Er ai fam damor don badail.

E no sec misura ni tail.

Sol mo egail.

Canc non aucim.

Del tēps caim.

Amador mainç acuoilla.

Cor trichador

Ni bausador

P qe mos iois capduoilla.

Bella qiqes destuoilla.

Arnauç dreiç cor

Lai on es honor.

Car ūre preç capduoilla.

### Naruat.

Ar uei uermeilç uers blaus blācse grox.

Vergers pla's plais tertres e uaus. El uoc dels ausels sone tuit. Ab dolç acort matin e tart Çom met encor qeu colori mō chan Duna tal flor don lo fruiç amoros. Elo granç iors elo lors de nui gadres Damor mi pren pessan lo fox El desireus dolç e coraus. El mals es saboros qem síut El flama suaus on plus mart. Qamors enqer lo sens de tal semblan. Uerais frācs fis merceianç partidors Car asa cort uoç orguoilç eual bla'-Mas mi no cania teps ni luox. [ders. Conseile açina bes ni maus. E seu almeu entent uos mīt. Iamais la bella nom regart. On mestal cors dormen pensan ueillan.

Qeu no uoil ges q<sup>a</sup>n pensas grāç ualor.

Esser ses lei on plus ualc alexandres.

Mantas ueç mes solaç en uox.

Ses lei mais. deleis uoil siuaus.

Ades dir lo qart mot ol qint.

Qel cor non tengues altra part

Peho nai dal pessamen ni talan.

Qil mos de toç lo bos sabers sabors.

Eteīg len cors ser en puoilla oen fla'dres.

Molt desir qanqer fos sos e uox. Emauengues aitals iornaus Qen moria ben danç plus uint. Tant metel cor baut egaillart Ua ben fui fous qeu uau dūcs als cercan

Qeu nō uolges mais p geinç trabaillos.

Baillit que clau tigris emenandres. Entrels tres faiç souen fe'g iuox. [c. 40°.]

El iorn senblam us amiaus.

E pesam car deus non cosint.

Com pogues tēps breuiar ab art.

Car lōcs respeich fan languir finamā

Lunc soleiç trop fai lūcs uoste cors.

Pessam car plus souē nous fail respla'des.

# Naruat.

Anc eu nolac mas ela ma. Toç tēps enson poder amors. Efai mirat lei saui fol. Con celui qen ren nos torna. Qom nos defent qi ben ama. Camors comanda. Com la serue la blanda. P qeu naten soffren bona partida. Can mer escarida. En die paue ginç elcor mesta. Qestat mi fai temen paors. Las lengas. plaīg mais lo cor uol. Cho don dolent se soiorna. Gen langis mais nō sen clama Qen tant amanda. Cum mars entra garanda. Nona tan gen presen. Cum la chausida. Qeu ai encobida. Tan sai son preç fin et certa P qeu non puos uirar aillors P cho faç eu gel cor mi dol. Can soleiç chan ni soiorna. Eu no aus dir qi ma flama. Lo cors ma branda E loil nan la uianda. Car solamen . ueçen Mestai açida Ueus cum ten a uida. Fols es qi p parlar enua. Qer cossi iois sia doloros. Car lausengers cui deus afol. Non au ges lenga ta dorna. Lus conseilla lautre brama. P qes demanda amors tal fora ganda. Mas em defen . Feignen De lor brucida. Et am senç folida. Pero iauçen mi ten ensa. Ab un plaçers de qe ma sors. Mas mi nom passara ial col. P paor qil me fos morna. Qengera sint de la flama.

Damor qim manda. Qe mon cor nospanda. Si faç temen. Souen. Qeu uei per crida Mant amor delida. Mant bon chantar leuet epla. Na greu plus faiç se' fes socors. Cil qim dona ioi el mi tol. Qer sui leç . ara motrastorna. Car ason uoil maliama. Ren noil demanda. Mos cors ni noil fai ganda. Anç francamen. Lī ren Dōc si moblida. Merces es pida. Meilç de benren. Sic pren Chançon graçida. Car nauç non oblida.  $[c. 40^{v}]$ 

## Arnaut.

Si fos amors de ioi donar tā larga Con eu ues lei auer fi' cor et frāc. Ia p grāt ben nō calgra far embarc Car am tāt aut q<sup>o</sup> sper me poia ēplūba.

Mas q<sup>a</sup>nt marbir cō es depreç alsū Molt mē am mais car anc lausei uoler

Ara sai eu q<sup>o</sup> mō cor et mō sen. Mi faran far lor grat rica cōq<sup>o</sup>sta. Po se' faç làc esp no mē barga. Qē tāt ric loc me sui mes emestauc. Cab sos bels diç me tenra de ioi larc.

E sigrai tāt tro me port alatūba. Qeu nō sui ges cel qi lais aur p plūb E pos enle nos tā cō ren mier. Tan li serai fis et obedies.

Tro de samor sil plaç basan mi uesta. Cun bon respeiç mi reue em desearga.

Dun dolç desir dun me dolon mei fla'c.

Car empaç pren la fan el sofre el parc.

Pos de beutaç son las autras encūba. Qe la gēser par q<sup>a</sup>ia pres un rum Plus bas de lei qi laue *et* es uer Qe toç bon aib . preç esaber esenç. Reignon ableis cus nō es meīç ni resta.

Ha meils de be ia nō siaç auarga.

Qen uostramor me trobareç tot blāc

Qeu nō ai cor ni poder qem descarc.

Del ferm uoler qe nō es pas retūba.

Qe qāt mesueil me lau los oils desu'.

Auos mautrei qen leu ni uau iaser.

Eno cuies qes merme mos talenç.

Nō fara ges qeral sent enla tesra

Fals lausengers foc las lengas uos arda.

Au qe pgaç toç los oilç de mal crac Qe p uos son estrait caual e marc Camor toleç qa pauc del tot nō... Confundaos deus eia nō sabreç cū. Uos faiç alç druç mal dir ni nil tener.

Malsastres es qiosten desconoissenç Qe peior es qant hom uos āmonesta. Naruaut afaiç e fara lonc attenç. Qespan fai pros hom cūca cōqesta. Epos deus la messa ental carreiã. Qē saualor auen tuichic espança. Precla qe port tā dreita sa segrera.

Bertoni, Canzoniere.

Ca sos amic nō dō dol ni pesança Qe pos uira ni chai . nuls cōfanons Non ten hom pois lui ni sos cōpagnos.

Eill enemic donan sen alegrança. Na maria ueiaç abcal raços Ni abgal sens se fai amar als bos Na maria nis fai creisser sonranza. Un caualer conos qe laltrer ui. Una dona bel epsços afi. E plaç liben qā lo mantel lobrī. Eui son cors sacara e sacri. E son get la lanoit cā dormi. E dirai uos com del soni gari. Ab un altra qe staua pres d' si. Desirat ai enger desir. Euoil ades mais desiral. Qa tener madona ea baisar. Eluec on mē pogues iaucir. Qeu lamo edic ço qe dir dei. E del cinc no me tendon trei. [c. 41r.]

# Guilem de leisdet.

Pos tan mesforça amor
Qe ma faich entremetre
Ca la gençor del mon
Aus mas chanchos trametre.
E pos nom posc aillor
Mou fin cor es demetre.
Ben deurian emplegar
Mon soptir sen emetre
Sil plagues qim laisses.
En sun seruiçi metre.
Cil qi hom liges sui
Ses dar e ses pmetre.
Lo prometre amer eu
E fos fal sa promessa.

Mas qes altra del mon. Magues ioia tramessa E si neguna ses dema De mamor entremessa. Entenda sen altrui. Qeu sec dreiches demessa. Mon ferm uoler uas tal Qe sim sal sainç ni messa. Eu noil aus descobrir Qen laia mamor messa. Messa ia si mamor Qe nomen pois estraire. Ni nul autra del mon No pot gran ioia traire Esters qe rien noil dic Ni no li aus retraire. Mas tan gen mas chanchos. Dic aital contraire Si qil sol o emten. Com non pot plus mot traire. Per paors den ueios. Qi lam cuion far traire. Fort trait ma si mon cor Non sai uas on me tegna. Ni partir nomen posc Ni cuit qe ia iategna. Nuoil enoi seu dic be. Ni amal no so tegna. Et aissi soffirai Tut ço qemen auegna. Epos aurai respich. Qe per merce retegna. Fetener no pos mais. Lo desir ni es batre. Ca toç iorn creis e nais E nol posc es combatre Trop me feç enfol plaiç.

Mon ferm uoler debatre. Mas negus hom no pot Cor destregner ni batre Qe farai donc seu lam Eno la puose abatre. Langirai desiran. Cab leis nom pos combatre. Combatre nol pot hom Qeils gençer elç meilç faita. Es qe sia el mon. E qi gençer sa faita Tot qan draiç abon preç Qe ren non desafaita. E samor en sen luoc. Mes pressa ni mes faita Sol qa lei façamar. [c. 41<sup>v</sup>.] Es dersa es refaita. Refaich fora e reders Sella uolgues emprendre. Un iorn que la uengues. Em foçes des aprendre. Lo mal qeu ai p leis Qes hom nompot aprēdre Car noia negus Qe si auses aprendre. Ma tan ueison ric preç. P tot lomon perpendre. Qen leis es lo chausiç Cuisi uol si pot prendre. Amis bertram eu faria reprēdre. Sil mēçonia fos uers allors. Ferat reprendre.

# Guilem.

Dona eu uos sui messagers. Et el uers entendas de cui.

Esalus uos de pars celui Cuil uostre iois alegre epais. E sapchas ben desoramais. Qel seu messager uertaders. Serai del uers qi qel uos chan. Non sai qals es lo caualers. Mais seu enprec ges nous ēn ui Delira qa uiaç ab lui Qe p mamor no sia mais. Ainç prec qe sia fis e pais. Tan son uostre bon consiller. Noi dopteç enre qeu uos man. Tant es enuos ses consirers. Qe tot autramor endefui. Ni autre uoler no ladui. Del desir qil ten em pantais. Desiran cre morir se lais. Caltra peis dautre carcerers. Qil nomor mais languis cuidan. Lamors qil ten el desirers. Lasi destreich qe senç altrui Parlautressi con seron dui. Qaissi meteis diç can sirais. Ai cor per qe maucis nī trais. Qe fals faras eqe leugiers. Sen aissi maucis desiran. Ges p enueios lausengers. P cui amors bais en destrui Nol tollaç lo ioi qel condui. Nil bon respeit per qel es gais. E pos anc nos baisset nis frais. Uostre preç qes atuç sobrers. No comences enlui engan. Que niēç es cor uolagers. Eblasmes don tut lo mon brui. Damor qan sen feīg ni ses dui Uas celui qe plus les uerais.

Canc noi dis feonia ni trais. Ainç es humils et geç parlers. Atuç cus nolentenga danç. Sabes gals es lo lo repuers. Qe sobre laur staīg endui Lamors se soiorn eses dui. Esi res li torn enbiais. Ni aprob lo ben uen lesmais. Lo ric ioi qes uengut primers Sobreuenç lira eual falsan. De toç los autres caualers Uos uet amor mas qant delui [c. 42r.] Qel es de ric preç epastrui Esa proessa creis enais. Ese amar uoleç iamais. Lui prec qe amaç uolunters. Qil non a p com lo soan. Bon uers sab merce lā cōquers Plus serai seus q<sup>a</sup>nc mais nō fui Qen aitant com soleiç lui Es la meillor qel mō se pais Egenser ecel qe ual mais. P qeu remir plus uolentiers. Son pais qe toç mi resplan Per sol lo bon pensar engrais. El uolers es tan sobrancers. Qe nullautramor num reblan Bos faiç qe mos ami euerais. Tramet le uers el moç enters E noil trametrai plus ioian.

# tēçō.

Segner naesmar de chausez
De tres baros. Cal p'isaz
mais e respondes p'imers.
Et ab prop uos responda en p digons

Qe lus es lars e gais eufaners El segons es a dreich ebos terres Es auqes lares mas nō daital senblāça El tiers eb bos p conduich e p lança Egenz garnenz qals a meillor mesters.

Em raubaut aicel dic qes plus pros Cab mesura fai toz ses faiz enters En es sos p'z plus caibailoz En pot esser abs anemics sobres Si les adreiz cortes e plaxenters Donc ual il mais segon la mia esmāça Qel autres dos atan de peiorança P qe negus nolles de p'z parers Baron eu sai qes uençerai andos Car mantenrai don sui plus galaubres

Adufana qes caps ab messios
De proeça e p<sup>i</sup>z plus uertaders
E mon segnor aia terra e deners
Pas¹ peça noil plaz ne noli enāça
Ezem rambaut maītegne calsdesança
Qarmas e uins es toz lor consirrers.
Perdigons trop a granz meillorasos
Cel qui ten gen les seus eles estrāgers

E ses ten sus mais ab cen cōpaīgnos

Qe sus autres nauia dos meilliors Ezufana nō es mais cors leugiers Efols piz uans cab no poder balança E rics escars nō pot auer honrāça Ab menus des p parer mençongers. Em rambaut rics hom brau orgeilloz Es lo ūre car es bos caualiers P qe no ual tan la ūra raços Qi pauc ni pro no met mais E pdigons p'n com ioglars laners Qen penre auer a tota sespança El meus es gais e de bella senblança

Si nō ual piz dorbs ni descarsers.

A mon segnor uoil qe uēgne al tençons

Qadementen lo seus fais menudiers E uoil proeça e bon p<sup>i</sup>z metre ios Sol car nō sap ni no es costumers Eçen ranbaut manten los cors ple-

Qen pro māiar a tota sa fiança Mas sil marqes li fos dital senblança

En cara ioglars o escuders. [c. 42°.]

Donna mesaç eu sui. Be sapçaç de celui. Qe uos ama soleia. Eno aueç dona pareia. E manda uos salueç. Qe deus p sa uertueç Uos mantegna en tal guisa. Tot aissi cousa asisa. Car de meilloram. Noil faiç mot d' nien. Qen uos es tota ren. Con sap pensar de ben. Bona dona ure pç fo triaç. Plus fo traiç lo iorn et ēganaç. No fo tistan qe damor fo teptaz. E çeu qe bic del uin qe fo tepraç.

<sup>1)</sup> P non è sicuro.

E fo tan forte que mos cors fo turbaç. Si qe anc pois no fo treis iorç e paç. Ni āc quenç no fo p mi trētaç. An cō dōpne bella et plasent. Juuene et asore licrins. Per lu ben qe çason uendix. Si adebel caupteniment. Sia de bella semblança. E no faça en sen faça. Ren com li turna amermança. Qeu sai de tal qa uian alt poiat. Qe p lor fol corage. An pdut pç e p pauc mis en gaçe. Nome ual plus coblas ne artexos. Ne s'nentes tant es lo mō deliç. Qe p dusolç serai meils acuoiliç. S cul port ligaç entrus del meos giros.

Qe p cent uers ni p dusenç chanços. Qe uin efocs eleç omai colgar Aurai pels ot e per sençe amançar E teraulost en ben et enamor. Mais que dirli lo uers del leuador. A Nacarenza al bel cors auenenç Dunaz conseil anus duas serors. Eccar saubez mielç triare la meilors Con si laz mi secundu uostra scienc Penre marit auostra conoscença. Ostarai mi pulcela et simagença. Que far fillos no cuiç qui sia bons. Essens marit mi pare trop anguisos. Nalaisina yselda nseghamenc Prez et beiltaz iouenz frezas colurs. Conusc cauez cortisia et ualurs. Subre tuttas las atras conoscenz. Per quius conseil p fare bona semenza.

Penre marit coronat de scienza. Encui farez fruit de fil glorios. Retengutas pulsela daquil spuse. Na carenza penre marit magenza. Mas far infanz cuiz ques gran penitēza.

Que la stetinas si penden aual ios. El los uentril aruat en noios. Nalascina yselda souinenza Aiaç de mi illumbra deghirenza. Quant isiret preiaç los glorios. Qual de partir miritenga pres uus. [c. 43<sup>r</sup>.]

## Ricardus birbiscelus.

Atressi cō lo lios Qe tan fer qan se rais De sun lionel qan nais. Mors ses alene ses uida. Tro ca sa uoiç qan lescrida Lo fai reuiore et anar Atressi pot de mi far Ma bona dona et amors Egarir de ma dolors. Totas la gaias saios. Uenon dabrils et mais. Ben degra uenir oi mais. La mia bona esgarida. Trops ses amors adormida. Qem donet força damar. Ses ardimen de preiar. Ha gantas riccas honors Ma tolt temers et paors. Tuttas las bellas faiços. Del mon son en uos et mais. Dona canc res noil sofrais. De tota ualer complida.

Si fosac damar ardida. Ren noi pogrom meillorar. Car tot aico es uos ses par. E fors chastels e cors damors. Donors et debeltat flors. Ben es rics lo gicardos. E tan fis et tan uerais. P qe mabelis lo fais. Se sa merce no moblia. Qaisi com donau perida. Don hom no pot escapar. Tro p esforç de nodar Eissamen for eu resors Dona ab un pauc de secors. Marit me ten e ioios Souen car souen mirais. Souen magris et engrais. Car si seç en emi partida. Amor ioiose marrida Cab rire et ab plorar Et ab cossir et ab pensar. Mostra sas riccas ualors. Ami entrels ris el plors.

# Ricardus birbiscelus.

Atressi com perciuaus
El tēps qe uiuia.
Qe ses bait de gardar.
Tant qe no sap demandar
De qe seruia la lança.
Nil graçaus.
Es eu sui atre staus.
Meils de dōna
Can uostre cor gen.
Qessamen mobli can uos remir.
Qeus cui preiar e nosai mais cōsir.
Ab un dolç esgar coraus.

Qi an fait lor uia. P mos oils ses retornar. El cor onlos tēg tan car Ca sil plaçia. Caitals for mos captius. Dels trebails e del maus. Meils de dona. Qeu trac p uos souen. Tan greumen. [c. 43<sup>v</sup>.] Mais cam p uos morir. Car daltrauer nul ioi tā no desir. Se uostre durs cors fos taus Com la cortesia. Qeus fai dauinēt parlar. Leu pogras de mi pensar. Caīç mauciria. Qeus . pergues . car no aus. Qe mõ cor ten en claus. Meils de dona. De uos en pensamen Tan iausen. Qe qan enre maçir. Del dolç pēsar pt lira ableis auçir. Ueilla de senç e de laus. Iouna de bel doneiar Loïg de folia. Ueilla de fauç leiaus Iouna on iouēc es saus. Meilç de dona. Ueilla ses enueilleçir. E iouna danç. Ueilla de genç acoillir. Si com la stella iornaus. Qe nō apparia. Es uostra beltaç ses par. Eloil amoros e clar.

Frāc ses felonia
Belç cors plaise'ç egaus
De totas beltaç claus
Meilç de dōna
E de tot bel iouen.
Qim defen
Lo pensar del martire.
Si nō pot hom deslognar ni gandir.
Meilç de dōna en ren nomi repen.
Seu a ren lo iois qes auenir.
Qe bon amor gaçang hom aseruir.

#### Ricardus.

Tut demandon ges deuengut amors Et eu atot dirai ne lauertat. Tut aissimen com lo soleil destat. Qe ptoc loc mostra sa res plandors El ser sen uai colgar tot aissamen Ofai amors eqan atot cercat. E no troba re qe li sia asson grat. Torna sen lai don moc premeramen. Car senç epreç elargeç e ualors. E too bon abs i eron abiostat. Ab fin amor pfar sa uoluntat. Ei era iois don e prieç et honors. Tot aissimen com lo falc qi deissen Uas son ausen qan la sobramontaç. Dessendia ab grant humilitat Amors en cels camauon lialmen Amors o fai si com lo bon austors. Qi p talan nous mou ni nos debat Anceis estai entro com la getat. Et adonc pren son ausel cō la sors Efin amor esgarda et aten. Una dona qi ten tan de beltat. O tut li ben del mon son asemblat. Enoil fail ges amors can tal la pren.

E per aicho uoil soffrir la dolors. Qe p sofrir sont maīt ric ioi donat. E p sofrir maint orgoil abaissat. [c. 44<sup>r</sup>.]

E p soffrir uēç hom lauseniadors Qo uides diç en libre qi no men. Qe p sofrir a hom damor son grat. E p sofrir sont māt tort pdonat E sofrir fai mant amoros iaçen. E pos dona graç es uostro honors. Et en uos son tot bon aibs assemblat Car noi meteç un pauc de pietat. Coissi feçes amon mal trait socors. Caissi com cel qel foc dinfern espren. E mor de sot ses ioi eses clartat. Atressi muor etem naiaç petat. Si maucies pois nuls iois mi defen. Hai contessa de iouen Qe totaueç capăgnan luminat. Car saubes lamor e lamistat Qeus port car lais marma et mō cor dolē.

El paradis tut li doche regnat. Aunō pro del uostrensignamen.

## Ricardus.

Ben uolria saber damor
Sella ue ni au ni enten.
Qe tan lai reqis franchamen.
Merce mais de ren nō socor.
Qesters nō poi uas armas defendre
Mais ab merce qi tan li sui aclis.
Qe nō es iois ni autre paradis.
P qeu chan ies lespança latendre.
la atent hom ad alcon segnor.
Cui serf de bon cor lialmen.
Tan caises loc li consen.

De bon faire son seruidor. E fin amor deu ben cest sen aprendre.

Qe gar qadreiç sion son don deuis. Ni qi lier frācs ni lials ni fis. Qe ia negus no len posca reprēdre.

Qaissi uen ben apres dolor.
Et apres gran mal iausimen.
Egran iois apres marrimen.
Elonc repaus apres langor.
Egran merces ab sofrir lonc atēdre.
Qaissi ses hom damor lo dreis chamis

E qi esters la sec illi gadins Cabtal engeing pot hom fin amor predre.

Si com la tigra el mirador Qe p remirar son cor gen Oblida si eson tormen. Aissi can uei lei cui ador. Oblit mon mal et ma dolor nes mēbre

Eia nuls hom nosen faça deuis
Qeu uos dirai qe ma aissi cōqis.
Si es o deignaç conoisser ni aprendre.
Meils de dōna meils de ualor
E meilç de tot ensegnamen.
E meilç de beutat ab iouen.
Mesclat ab tan fresca colors.
Qe nuls archiers nō sap tan dreiç destēdre

Qella plus dreiç nom aial cor aissis. La dolça mort don eu uoil estre aucis.

Si p esga damor nō uoil ioi rendre. Marma et mon cor uolria qe saubes E mos capteīg acal dolor languis. Leials amans qi nō fai mais atendre.

### Ricardus.

Lo nous mes dabril começa Apres la freidor Eil auçel son cantador. Qa tendu an p paruença. [c. 44\*.]

La pascor.

Meilç de dōna atrestal attēdēça
Aten de uos ab iois et ab temēça.
Qapres los mals qai traich dure
et coisēç.

Mē uēgna bes amoros et iausenç.

Caissi cō toç laus agença

Per foilla et p flor.

Ual mais lo mōç p amor.

Camors nō a ualença.

Ni ualor.

Meilç de dona

Sens uostra mantenēça

Car de toç bes estaç grās et se-

Car de toç bes estaç grās *et* semēça.

En en uos es beltaç ualor et senç.

Mas p amor es p amor ualenç.

Tan naues de conoissença.

Per cou faç seignor

Amor iouēç ab honor

Eus portā hubediença

Chanscuns ior

Meilç de dōna. Dont uoillaç camors uēça.

Uostre durs cors de bella captenēça Qe ben sabeç qe toç enseīgnamēç. Es en amor fis *et* comēçamēç.

Auer pais es chaença.

Afin amador Epregna empaç ladolor Car greu er cab amor tença Qe no plor Meilç de dona En agesta creença Estauc ades efaç ma penedença. Tā qeus plaça lo meus enançamenç Dediç ses faiç ab dolç esgar plaisenç Tot atressi com durença Pert eu mar maior. Son nom qe lognes nö cor. Eissamēt part saualença sa color. Meilç de dona. Denan uostra presença. Altra beltaç ses tota reteneça. Uesla uostra qe tan es auinenç. Qeissamen creis cō la luna encreissēç eilç¹ de dōna seu ichai ues palēça. Marma et mō cors uos remā entenēça. Mais damia uos er obedienç.

# Ricardus.

Atressi co lo lifanç

Ab qe creiaç deson ensegnamēç.

Qe qan qai nom pot leuar.

Tro qil autre ab lor cridar

De lor uois lo leuon sus.

Eg eu uoil segir aqel us.

Qe mos maltrais es tan greus et

pesanç.

Qessella cois del poi elle bobanç.

Elli fin precs del lials amadors.

Nō reuelon ia mais nō sera sors.

Qe deisen per mi clamar merce.

Lai on raison ni iuçar nō ual re.

Ese plos fins amāç.

Nō posc en ioi recobrar.

P toç tēps lais mō chantar

Qe de mi no ia ren plus

Anç uiurai si cō reclus.

Sol ses solaç . caitals es mos talanç.

Ema uida mes trebails et affanç.

E ioiç mes dolç et plaçer mes dolors.

[c. 45°.]

Queu no sui ges de lamanera dors Qe qi lo bat ete uil tes merce. Adonc sengrassa et meillora reue. Ben sai camors es tan granç. Qe leu mi pot pdonar. Seu faillig p sobramar. Ne reignei com dedalus. Qe dis qel era iesus. Euols uolar acel oltracuidāç. Tro deu baisset lorgoil elosobrãç. Emos orgoils no es res mas amors. P qe merce mē deu fare socors. Qe locs ia oraiçon uenç merce. E locs on dreit ni rason nos aue. A tot lo mont sui clamāç De mi et de trop parlar. E seu pogues contrafar. Feniç dont non es mas us. Qe sart et poi resor sus. Eu marsera qeu sui tāt malenāç Emols fals dic messongier e truanç. Pois sorçeria asospir et aplors. Lai on iouenç beutaç es eualors.

<sup>1)</sup> Manca l' M nel ms.

Qe noi fal mais un pauc demerce.

Qe serian assemblat tut libe.

Machançon er drugomanç

Lai on non aus anar

Ne adreiç oils esgardar.

Tansui forfaiç et enclus

E ia hom nō men encus

Meilç de dōna qe forçit ai dos anç.

Ar torn auos doloros et ploranç.

Aissi com cerf qe qant afait son cors

Torna morit al crit del cachadors. Aissi torn eu alla uostra merce. Auos non cal ca damors nous soue. Tal segnor ai en mi ai tan de be. Qel iorn qil ue nō pot faillir enre.

# tēço.

Perdigons ure sen digas Qeus par de dous maris jalos. Lus a mollier ques bel e pros. Francha cortesa e causida. E lautre laida e marrida. Uillana e da uol respos Chascuns es gardaire dambdos. E pois aital mestier lor plas Ni ai tal es lor uoluntas. Qal en deu esser maiz blasmas. Gauselin fai diz ben uol sapchas Qe de donna ab bellas faicons. Don tos lomon es enueios. Qui la pres de si aiçida. Nō fai ges tan grāz fallida. Sil la garda enes coibetos. Com lautre des auenturos Qes tan de tot mals apis cargaz. Qen gardar uol foiza beltaz

Ni res mais laidessa ab cor faz. Perdigons eu fol razonas Equm auses and dire uos. Qom tenga çou qes bos rescos. Ni gart dona seruida. Bella ede ualor conplida. Donc nola gardases sens bos Mais la laidab dich enoios Den gardar lo mariz senaz. [c. 45\*.] per gom no ueia sas foldas. Ni com il es mal moilleras. Gauselin entrels nescis agras Gen cubert blasme u'gognos. Pero mal consellas los pros. Qan disez caia ai tal uida. Qe gart sa mal escarida. Ni face dun mal astre dos Meill a de gardar acaisons. bona dona on es gans beutas. Dom par com sia en amoraz. E deu nesser meinz en colpaz. Perdigons on plus en parlaz Plus dementez uras chaconz. Qe gelosia el fols resons. Don tos lo monz brai e crida. Qez hom gart dona esser nida Et laich blasmes entre nos Mas lautres gar es razos Ses gelosia e ses pechaz Com resconda zo qes maluaz E monstra zo don es honraz. Gauselm sauol auer gardaz Da nol thezaur es poderos. Eno par ges ses cabaillos. Qi pres pt e iois oblida. p maluaisa causa aunida

Mas qan p bel auer ioios.
Faill ni trabaill senz asados
Damar par si a forchaz
E si daichous merauellaz
ben merauell si nos amaz.
Toz temps durari al tēzons
pdigon p qeu uoill inpas
Qel dalphins si al plais pausaz.
Qel iuge e la cort en paz.
Gauselm tan es ueral razos
Qeu defen et en tal senaz.
Qe sen lui es lo plais pausaz.
Uoil qe p lui sia iuzaz.

## tēçō.

Gauselins fai diz de dos amics corals Al ure sen men digaz zo qe nes. Qan a lun de sa dona uen bes Ez a lautre danz e destrics e mals Si qe negus nona poder qes uir Qal se deu plus esforcar de seruir. po segon en dreich damor iuzaz E celui pois qe uolez rezonaz. Naimeric ges nō esplaiz 9munals Qe qil ue damorz en totas res. Danz e destrics deia esser tan cortes En ues si dons de seruizis corals. En cel qui son oplit tuit sei desir Non es razons enono deu hom dir. Qe tan sesforz hom desauenturos Com fis amics qes lialmen amaz. Gauselin fai diz en tendor uenalz De gra chausir sicō uos aues piz. Qe tals amics ser sa dona ges. Si noil conois qel seruir sia salz. Ni sesforz tan nifai tan agrazir Qi dun ben sap autres bes far issir Mas qi del mal sap far be zo sapchaz.

Aben seruir deu esser doubles graz. Naimerics gen razonaz zo qes fals el razonar nō es mais 9 esciens. Com ausaz dir druz cui ual m'cez. No deu esser ues si dons plus cabals. Qel desamaz qes deuria auçir fols es dōna sil fai desi iauzir. Poi ses bes fais ualezeuos forçaz E si fait mal ben qe ia no uailaz. [c. 46<sup>r</sup>.]

# perdigons.

Ben aiol mal el affan el cossir. Qeu ai soffert loniamē p amor. Car mil aitant men an mais de sabor Los bes camors mi fai ara sentir. Qe tant mi fai lo mal lo ben plaisir. Qe semblāt mes qese ia mals no fos. Ia negus bes no fora saboros. Doncs es lomals meilloramet del be. P cus qex fai agraçir tan saue. Afin amor graçise lo dolç desir. Qen ten mon cor en tan fina dolçor Qe no es mal don eu sentis dolors. Se tut lo mot me iuçaua morir Et aian grāç merces car feç uoler. Ala bella de cui faç mas chanços Qeu lim donei car anc tā nō plac dos. Qe sim donés tot lo mon p iase No plagra tāt co qan li donei me. En amador porail ben auenir. Tan nai de senç de preç ede ualor. Qe sem donera trop mais de ricor Mais als auturs ai aitāt aucit dir. Qē ben amar es chascus dun poder. E paubre hom fai meillor assaços.

Qāt es de seu contral ric cabalos. Caitāt qona mēs de ric tant esse. Tant graçisc mais qil onra nil fa be. Mais fin amor no manda ges chausir. Comte ni duc rei niempador Mas fin amic et ses cor trichador Frāc et lial e qes gart de faillir. E qi no sap aqest aib mantenir Parage aunis et se meteis met ios. P qas amor nō es plaisen ni bos Qen parage nō conosc eu mais re. Mas qe plus na cel qe miel se capte. Fin iois onraç pos tant uos fai soffrir.

Franca merces acui graçisc lonor. Qē retegnaç p leial preiador. P amor deu ia nō uollaç audir. Fols lausengers car en ioi de chader Poion tot iorn tan son contrarios. Mas fassam los morir toç enueios. Si com peccat esteīg hom almerce. Esteīg ioi lor qi p els nos recre.

# perdigons.

Lomals damors ai eu ben toç apres Mas anc lo bes no poc un iorn saber.

Esi nō fos car eu ai bon esper.
Eu quidera qe non iagues gēs.
Et agrant dreit qeu fos desespaç.
Tant ai amat et anc nō fui amaç.
Po sel bes es tan dolç e plaisenç.
Con es lo mals angoissos e cosenç.
Anç uoil morir qeu eu car nō latenda.

Catressi cre camorir ma uengues Ouiria toç tēps ses mō plasir. Donc no me miels quu mora en bon esper.

Caia uida qe ia pro nō tengues. Caissaç es mors toç hom qe uiu iraç.

Acui nō es iois ni plaçer donaç. Meu suj ben cel qe negus iauçimēç Nō pot dar ioi p qeu sia iauçens. Troca midons plaça qen mercen prēda.

**E** seu p ço sui mes faç ni mes pres. Car sol uos aus desirar ni uoler Ges paital nō tuoil de bon esper. [c. 46<sup>v</sup>.]

Qe mager dan pdona ben merces Po sel tort me fos adreich iuiaç. Eu nō cuidera esser tāt encolpaç Qe uencuç es tuç ço qo força uenç. Qe negun dreich nö pot esser garēc. P q<sup>e</sup> magrops q<sup>e</sup> merce mē defenda. La grāt beutāt el ualor qen le es. Ab tot bon aibs qe dona posc auer Mi fan estar ades en bon esper. Car ia no cre qe ges esser pogues. Qe la on es toç autres bes pausaç Qe noi sia messa tottas humilitaç. Som fai soffrir ma dolor loniamēç Cumilitaç merce et chausimēç Mi pot ualer sol ca midon sen prēda. Eu et amor sem deital guisa empres Cora ni iorn . nuiç ni matī ni ser. Nos part demi ni eu de bon esper. Qe mort magra la dolor tā grās es. Sen bon esper no fos asseguraç. Po mos mals no mes enremermaç Qe lones esper maura faiç loniamēç. Estar marriç et agrāt pensamenç.

Encar aten qe plus car nol mi uēda.

Mai seu un iorn fos amics apelaç.

De tan bon cor cō eu li sui donaç.

Ala bella don uospart mos talanç.

Qen eus lo iorn nō agues fait esmēda.

# perdigons.

Trop ai estat qe bon esper no ui P qeis bes dreiç qe toç iois mi soffraga.

Car eu mi loīg de lasoa copāgna. P mō fol sen don āc iorn nō iauci. Mais si uals leis no costa re. Qel danc no torn tot sobra me. Et on eu plus mi uau lognan Meinç nai de iois et plus daffan. Si ma foldaç mi gāna ni mauci. Ben es raço qe ia hom no me plagna. Qeu sui cō cel qi mei delaigas bagna Emuor de set . et es dreic cos afi. Qeu moira desiran del be. Qeu aurai desirat ancse. Qeu nagra tot ço qen deman. Si qan fuç mi traisseç enan. Sui sen mespres qe ren no sai cosi. Man de nan leis ni nō sai cō remagna.

Car cho fai assegnor qe nos tagna.

Qant il la bon frāc elial et fi.

Paor deu auer qan il ue.

Qe perda lo seignor ese.

Eseu pert leis cui me coman.

Pdut ai me et iois et chan.

Perdre la posc qar il nō perdra mi.

Eu eus lo iorn uoil qe mors me cōtraga.

Qeu ia pre de ptisca ni fragna Mon cor deleis ca fermamēt afi. Qeu tot autra far lo mescre. Mais aici trob de bona fe. Qel cor el saber el talan. Mi fan accordar dun semblan. Grāç merce er car morai en aissi. Car eu stau chai marriç cōtra stragna.

Don nai assai qe plor e qe cōplagna.

Car no uei leis que de mort mi gari. Qan me trais de mala merce. Oi deus qal peccat mi rete. Qe sagues mors estat un an. [c. 47<sup>r</sup>.]

Sil degreu pos uenir de nan. Cel qe dis qal cor no soue. De ço com ab los oils no ue. Li mei lon desmenton ploran El cor plagnen et sospiran.

# perd'gons.

Tut tēps mi ten amors de tal faiçō Co' estai cel cal mal don sa dormis. Emoria dormē tan es conquis. Epauc dora entro cō lo ressida. Atressi mes tal dolor demesida. Qē donamors qi sol nō fai ni sen. Emoria abaqest marrimen. Tro qe mesforç de far mia chāçon Qē resida da qest tormē onson. Efaç esforç sabia ioi midon Mais en aiçom conort et mafortis. Contra desir on amor ma aisis Aissi com cel qa batalla remida. Esap deplan sa raçon lies delida.

Can es encort on hom dreich nol cosen.

Et ab tot ço se combat eissamen. Me cobat eu en cort on hom te pro. Car amor ma foriuçat nōsai com. Ben fai amor lu sage de larron. Qan encontra cel qe de strāg pais. Eil fai acreire gaillors es sos chamis. Tro qil lidis . bel amis tu mi guida. Et en aissi es manta gen traida. Qel mena lai on pos lo lia el pren. Eç autressi puos eu dir eissamen. Car seu segui amor tā coil fo bon. Tan ma menat tro mac en sa preison. Pero nō sai qal qē faça o qal non. Pois del seu tort mēgāna emē trais. Amors uas cui toç tēps estau aclis. Aseus plaser car tal es lascarida. E tēg atura paraula graçida. Si nō mostres tan lait captemen. Esil saunis pmeu dechadimen Don sembla qe magra cor feillon. Pois p ma mort no tē far mespreson.

# tēçō.

Uns amics et una amia Sor del ansi un uoler Qa lor semblan no poria lun sans lautre ioi auer Esi lamiga moris Aissi qe lamics ouis Qi no la pot oblidar Qeill seria meilz a far Apreiz lei uiure o morir Digaz de ço ūre albir Guillem tan ain ses bausia lei cun ten en son poder. Qe meilz li seria annar Lai ob lei qe chai languir. Toz tēps e dolor soufrir Sordel ia pro no iauria lamiga cho sai en uer Si lamics p lei moria. Efaria los fol tener p qel uieres les plus fis Enandreus si tot saucis No gadāinet ren çom par Euos sabes mal triar Qom no deu aico seguir Donc pot ses be mal auenir. [c. 47v.]

Guillem de lator folia matenez al meu parer. Com podes dir ke deuria Uida meilz qe morz ualer Acelluj¹ nos iaciz de ioi etoz tēps Qanz qel o degues durar El iac çeis ses tot doptar Se deuria ananz auçir Sesters no pogues finir. En sordel eu trobaria ama raçon mantener. Plus de uos de 9paīgnia. En ço deues ben saber. Qen mort non a ioec ne riz. E uida atra et Aiçis. Manz bens qil sap pehaçar. P qeu deu lassar estar. Co dont plus no pot iauçir. lamics es den esbaudir. la tāt no sesbauderia. Guillē qe qant del plaçer. Qauer sol lir mēbraria

<sup>1)</sup> Segue una lettera (qe?) illeggibile.

Qel se pogues ia tener. Qe de mon mal

Aiguez ioi e solaz
Ede samor nō tēgues 9me faire
Qe māt ioisti pdut p lonc esper
Aital ricorz don hom nō a poder
fera toz tēps enpdon greu mal
traire. Mais uoil celi ben amar
et temer. Qel guizardon nō met
a nō caler. Eqi uoilla sia dautra
musaire.

## tēçō.

Segner iaufre nō songes musador Tuit cil qamō dōna de gan ualença Qar qi plus uol aise qe ganz honorz Nō qen seueraia conoiscença Qe ben deu hom p cho ganz mal soffrir

Dōc pot ganz bes et ganz honor uenir.

E p ren al mesura no ma gença.

Mais p lei uoill honor enauantir

E car uolez tal raçon mantenir

Qe rens no ual faissez iganz faillança.

Segner rainaut e qes sap mais damor Si uoliaz auer bona entendança Qa son amic fai ço qilles meillor Qe no fai cel qe son ioi li bistença

Qen no uoil ges toz tēps a tal seuir

Qe nō agues mais lanar el uenir Euos naiaç a qella 9tenença Qen amaç mais la tendre qel iauçir p ço sen fai li breton escarnir

Qi fan dartus a qel en sa atēdança. Segner ioifre artus no atendeu Qa tal ai dit e mō cor e ma uia Qe sambla ben qe il azies a greu Neguna qagues en sa bailia. E si me fai mal ne pene endurar Nomen deiges p ço desesperar Ca prop lo mal naura ben tuta uia. Seu nai lonor se uals al començar p ço den en lo lo ganz ioi esperar Qe deu mel don aisi comel uolria. Segner rainaut pla fe qe di deu dit mo auez aissi cō en qeria Qil iauçimen damor si on tuiz meu Eli mal trait ala ūre partia E gan uedez ge nō podes al far Sabes uos eu auinen conortar E qanc ouei no pos mudar no ria Omais laiscem ūre tençon estar Qe ben sap hom qal al meillor damar

Aqel qe pren eaqel qesfadia.

Amics iofre mal sabez razonar

Exambla ben qe pauc sapchaz damar
Qi faiz donor e damor mei partia.

Segner rainaut ia nous o quier triar.

Mas qan uos plaz qe uoz laissaz
truffar

Si meircēdes plus ē la fol si fia.

 $[c. 48^{r}.]$ 

# Rambaut d'uagre.

Tan no cuidei ueçer Camor mi destreignes Tan qe dōnam tengues Del tot en son poder. Qeu contra lorguoil For orgoillos com suoil. Mas beltaç e iouen. Egentils cors plaisen Eil gais die plasentiers De mō bel cauallier Ma fait priuat de strāg Epos dut cor sofraīg Ues amor eluoc car. Sap meilç sa dona amar. Cumilç trop amoros. De totas en ueios. Ma donām pot auer E nullaltra no ges. Po qe gençer es. Ecar sap mais ualer. Caitals es com eu uoil Qe ren noi met ni tuoil. Com de gaia et plaisenç Ebella et auinenç. Et abon preç enter. Esen qan lan mester Efoldat laos tang. Enuls bes uoil sofraīg. Cab faiç et ab onrar Sefai abtoç preiar Elauçar meilç als pros. Qe ueçon mais raços Esim uol retener Aissi com ma promes. Mol mes ben damor pres Mais trop faiç long esper Qe del desir mi doil. Qem mostron ses bel oil. Esa cara ridenç Mais sim des son cors genç Co cab son conseil ger Uencut agra sobrer.

Dauentura galuāg. Qem sa merce remaīg. Pos mi uole autreiar. Qeu la pogues preiar. Et amar a rescos. E feçes mas chanços. Deu lam lais congerer. Euaillam dreiç e fes. Qeu sui del tot conqes. Calei nom pois acuoil. Seignor en son capduoil. Qilles obedienç. Pauc des forç fai sil uenç Midonę caissim conger. Cab fin cor uertader Lim ren esse lam feīg Los conuenç elgadaīg No pot el meu danç far. Efara sen blasmar Seu la serf emperdos. E pois les mon danç bos. Dona com fai temer. Qem faillal gauç enpres. Car me mi tan alt mes. Per qeu tem bas cader. [c. 48v.] Mais nom uest nī despoil. Ab negus mal escuoil. Qe celanç et temenç. Et humils et suffrenç. Uos sui ses cors leugiers. Ediç et reprouer. Conraç bes mal refraīg. P cab uos ma compaīg. Qeil mal seignor auar. Fan lor uaissal baissar. E larcs enançab dos

Si e fos compagnos. Malam poc tan plaçer. Uostre cors gen cortes. Qen pert dautras maīs bes. Caissim deu escaçer. Car p uos mi destruoil. Com en gui de si duoil. A cui fo so sinenc. Lareina entredenç. Don la fada el uercer. Pdet et eu sofer. E uoil eplor et plaīg Puos em peus elaīg Canç pogues coquistar. Edegraus gadagnar. Qen perc daltras p uos. Qe magra faiç ioios. Bona dona ualenç. Cortes et conoissenc. No creças lausenger. Ni gelos mal parler. De mi cab uos remaīg. Car autras nū complaīg Ni pose mais dona amare Mais seruir et onrar. Las uoil totas p uos Qes plus bella e plus pros. Na uiatris ualenç Es bella e plaisenç Eos donon preç enter. Dōnas e cauallier Eqi qeus acompaïg. Qa toç si con se taīg. Sabeç ben dir efar Els meillors meil onrar.

#### Rambaut.

Gerra ni plaich nō son bon. Contra mor enull endreic. E cel fabrega fer freich. Qi uol sen dan far son pro Caissim uol amors aucire. Com aucil seus segnor mals Qe sa guerra mes mortals. Esapaç peiç de martire. Esi anc fom enemic. Auc ti bauç ab lo dic. Nofeç plach abtan plaçers. Com eu qanstis torç maders. Simistasseç arraçon Bel dona ni adreich. Ia no tengrac tan destreich En uostra onrada preison. Don no nai poder që uire, Anc sui tan fi'ç et lials Ues uos qi nes nī sui fals. [c. 49<sup>r</sup>.]

Uos am eus prec eus deueich. El uostre bel cors sa dreich. Lai e gart nicui ni con. E qan pois ben far noil tire Qesser deu uostramic tals.

Eseu dic ben de uos. Pros nai dels compagnos.

<sup>1)</sup> Spazio bianco nel ms. Bertoni, Canzoniere.

Qe sia entrels pros cabals. Egar sofreç geus desire. Cuit esser pars als plus ric. E gan dautras me faidic. Nomo fai far no calers. Mal uostron rat capteners. Car pesmende pdon Ma sobrals amāç eleich. Madon on son tuit bon deich. Pausat enbella faichon. Dun muor dire e de cossire. Car no mestai comenals. Amors cab sospir corals. Maucil bel semblan traire De lei cui am ses cor tric Cab iouen gereia antic. Enal sobre toç ualers. Com mostra auçir eueçers. Dona ric conseile mer mals. Qem dones si nō das als. Ecar no uole contradire De uos lonrat conseil ric. De lemperador freric. Qaissim tāg mais de plaçers. Con sui damāc lo plus uers.

## Rambaut.

Leu pot hom gauç et preç auer. Ses amor qi ben uiol pugnar Ab qes gart de toç mal estar. E faça de ben son poder. P qeu si tot amor mi fail. Faç tan de ben com posc e uail. Eseu pt madone et amor

Non uoil perdre preç ni ualor. Qesters pos uiure onraç e pros. Per ge nom cal far dun dan dos. Pero ben sai sim desesper. Qe meils de preç et de som par. Camors fail meillors meillorar. El plus maluas pot far ualer. E sap far de uolpiç uaissal. Edesauinen de bon tail. Edona amaīç paubre ricor. Epos tan itrob de lauçor. En sui tan de preç enueios. Qe ben amera samaç fos. Mas pço mē uoil estener. Camors tol mais qe no uol dar. Qil uei p un ben cen mal far Emil pessars contrun plaser. Canc non donet iois ses trabail. Mas concas uoilla il so egail Qeu no uoil son ris ni son plor. Pois nō aurai gauç ni dolor. Siuals noil serai mals ni bos. E lais mestar desamoros. Pos toç bos abs uoil retener.  $[c. 49^{v}.]^{1}$ Ia nos remagna p amar. Pois nom poira reprochar. Nil preç qel met enonchaler.

Ni qe re uas lor man uail.

Cus amoros desirs massail

P tal qel mon no açençor.

Epren en luoc de ben lonor.

Son preç esas bellas faiços.

Car uoil qeu lau emas chanços

<sup>1)</sup> Nel margine inferiore della carta, proprio in fondo, un nome è stato tagliato per mezzo. Mi pare di poter leggere *ivieire de la mulla*. Forse: *Peire de la Mula*, del quale si tocca nella cobbola *Mout se feira*, a c. 112<sup>r</sup> di questo ms.?

La sa beutat ni son saber Son bel ris ni songen parlar. Non cuit madona ueder car. Qen ben pos de samor tener. Mais sol qan uenduiç son mirail. Color de robin ab cristail. Ecar la lauçon li meillor. Me cuiça auer per seruidor Cals conors messi nomes pros. Mas no cuit qeu lam empdos. Ab cor fach uau midons ueçer Carā pot pdre o gaçagnar. Esi uol mos precs escoltar. Aram sempre atoç seu uoler. E siu altra raiçon mi sail. Nos taīg qe tenços ni barail. Ableis mas pos daltramador. Et anc floriç de blanca flor. No pres coniat tan doloros. Com eu dona seu part de uos. Johan ses terra si damor Non ai enbreu gauch ni honor Jamais non serai amoros. Emorai mal grat damors pros.

## Rambaut.

Eissamen ai geriat ab amor Col frāc uassal gerreial mal seignor Qil tol sa terra atort p qel gerreia. Eqan conois qeil gerra pros noilte. Nel seu cobrar nē pois asa merce. Et eu nai tan d'ioi cobrar enueia. Qa damor clam merce del meu peccat.

E mō orgoill tornen umilitat. Gauch ai trobat merce d' la meillor. Qem restaura lo danç qai pres aillor. Esamistat p plaich damor mautreia.

Mabella dona e pseu mi rete.

Em promet tan p qe le repuer cre.

Qi diç qi ben gerreia ben plaideia.

Qen chantan ai ab amor gerreiat.

Tan qa midon nai meillor plait trobat.

Dona ben sai se merces no socor. Qeu nō uail tan qes tāg ad amador Car tan ualeç pqe mos cor feoneia Car no pos tan rics faiç co se conue. Ami qeus am e po no recre. De uos amar . qe uassal pos gerreia Deu pogner tan troj faça colp onrat P qeus enqis pois maues cōseil dat. Seu nō sui ric segon uostra ricor Ni pro uassal auostra gran ualor Mon poder faç esui cel gios merceia Eos serf eus am eus am mais ge re. Em gart de mal emes forç de tot be. Puostramor car meils me par q<sup>e</sup> deia. Pros dona amar bon caualer preisat. Endreit damor cun ric oltracuidat. Uostri beil oils plasenç galiador. Riden daiço don eu sospir eplor. [c. 50r.] Ela dreich cors cades gençe cō deia.

Mauci aman tal enueia mē ue.

E si abuos nō trob merce e fe.

Mais nō crerai enre iauça nī ueia

Nim fiarai en dona daut barat.

Ne ia nō uoil caltrā don samistat.

En mon nō arei ni empador.

Qen lei amar nō agues plaich donor

Car sa ualor esos preç segnoreia

Sobra totas las pros donas com ue.

Car meilç se nança eplus gēt secapte.

Emeils acuoil emeil parl edoneia.
Emostrals pros son preç esa beltat.
Salua sa honor et reten de toç graç.
Del caualer uostramor mi gereia
Eprec merce efranca humilitat
Caissi uos uença com uos maues
sobat.

### Ricardus.

Dun saluç mi uoil entremetre. Tal camidon sapcha dir Mon talan emon desir. Elben el mal mescladamēc. Qeu nai el ioi el pensamenç. Car eu sai be . sil o saubes. Com lam . ses cor galiador Qem penria p seruidor Si uals on auria merces. E pos anar no il pos p letre Lail uoil mandar qe seuenir Li deuria del genç seruir. Qai faiç efaç de bon talenç. Edobla des mū pensamenç. Deleis seruir si ma iut fes. Ni nō fo anc nuls amador. Qi fos lial tan ues amor. Qeu am eges' non trop merces. Non poiria midonç demetre Nuls mesfait esil puos pleuir Car anc ues lei nom uit faillir. Se trop amar no nes faillimēç Sim trai fis amor garenç. Eseu lo uer dir en uolgues Ben sai qeu fora ualedor. Lo genç cors gais de la gençor Acui fos anc clamat merces. Per qe me sap saluç trametre

Amon restaur qe sap graçir. Toç los bos faiç et enantir. Son preç ab ric captemenç. Com pogra adonc far faillimēç. Ues mi qel seo seruir somes. Nō sai ne daicho nai temor. Car ia sen e ualor. P qeu dei ben trobar merces. Mon cors no posc aillors ametre Ni nom puose ges de leis partir Qe farai donc tot dei soffrir Pene trebail cubertamenç. Tan que merces e chausimenç. Em prendal seo cor ben ampreç Qi es gençer qen mirador. Se mir sab merce nom socor. Ben cuit gel mon no a merce. Caqui es leials seruidor. De bon cor en uers son seignor Deu ben p dreit . trobar merces.

## Ricardus.

Si de trobar agues meillor raçon [c. 50<sup>v</sup>.]

Qes eu nō ai sapchas qo me plairia Mas tal com lai farai gaia chançon Si far la sai tal qella fos graçia. P ma don qe nome degnētendre. Etēg me rics qaillors nō posc atēdo Eplaç mi mais uiore desespaç. Qeus se fos paltra dōnamaç. Uiore mes greu ni morir nōsap bon Qe farai donc amarai ma nemia. Amar la deu seu no faç failliçon. Camors ouol qe ma en sa balia. Al seo uoler no me uoil eu defendre Ni en uers lei p nulla re contendre



Aine dei bendir qeu mi teïg p pagae Pos qes eu faç totas sas uolentaç. Son uoil faç eu egez lin giçardon Qe sa lei plaç des amaç no auçia. O gem feçes oblidar sa faiçon. Qes mos mirailç en qalqe locs qou sia. Epos amor mi uol damar sorprēdo. Ben deuria amidonç far aprēdre. Com eu pogues de leis esser piuaç. Pos mauria mos mals giçardonaç. Trebail cuidatz maltraiç ab pēsaçon. Nel gereiars qeu faç no mē desuia. De uos amar qē teneç empreiçō Offessios nos feiç iorn de ma uia. Ni nom ferai co qe me deia predre Ni nō fairec ad autra dōna rendre. Qe amō cor mē sui ben accordaç. De uos amaire sia senç o foldaç. Enom peho molt mē sabria bon. Sen feçes sen mas si tot faç folia. De tal foldat no uoil cometison. Car en amar sec hom la dreicha uia. Qi gen nō sab on ab foldat despendre.

Mas cel qo fa se pot ben tan destendre

Qil er amics siuals odruç clamaç. Sin aichoil fail non er adriç iucar. Amon diable qe bels diç sab entēdre Ten uai chançon ese te degna prēdre.

Pois porrai dir qeu sui ben cōseillaç.

De mō conseil qes daurenga laissaç.

ben uolgra qel fos un segurre. ai tan de poder edablir. qal mauaz toles laricor. enoillases tera te nir. edones leritage. acel qe fos pros eprezaz. qaisi fol segle co mensaz. enoill gardes lignagne. enuides hom los rics maluaz com fan lobart lor poestaz.

[c. 51<sup>r</sup>.]

## Gancelus faidit'.

Mon cor emi ema bonas chanchos Etut q<sup>a</sup>nt sai dauinēt dir ni far Conosc qeu tēc bela dōna de uos Acui nō aus descobrir ni mostrar La mor qeusai dun languis et sospire Epos lamor nous aus mostrar ni dir Nel ben qeus uoil greus mos era nardir

Seu uolges mal de mõ mal cor adire.

Al prim qeus ui dōna mag ops qe fos

P camor tant nos me fedes amar

Qe nō fuses tan bela ni tam pros.

Ni saupeses tant auinēt parlar

Qaisi plas mei qant uos ui dels

oils rire.

Cuna dolçor damor mi uen ferir. Elcor qem fe si tremblar e fremir. Capauc de nan nō mori del desire. Adūc parti destreich et enueios Deuos dōna cui desir etēg car Si qet anc pois segner ni poderos Nō fui demi mas de mō cor celar. Per ço conosc qamor mi uole aucire Epoi li plaç mult mes bon assofrire. Qat autre entēt no poirieu morir Tam bona mēç. ni aten dolç martire. Aco ma trait mō fin cor amoros. Qanc mais nō fo si leu enamorar.

E qant eu uei dōna loc ni saços Per nulla re nous aus dir mō pessar. Ni uos nō plaç conoisser mō martire Pero saber podeç leu lo desir. Qeu ai de uos aumaīt cortes sospir Qem uedes far qant uos uei nios remire.

Tot qant ma cort en un mes oendos. Enqal gis uos pogues gēt pregar Oblit qant uei uostras belas faiços. Qe no men pot suuenir ni mēbrar Tant qant uos uei sui del ueder iausire

Eqant mē part remāg ental cossir.Qe çela nuit nō posc enleit dormir.Ne sai als fair . mas planc em uoif ē uire.

Dōna la fan el cossir me sa bos.
Cū pluis ipens mais iuoil mō pēssar.
Et ab mi matas ueç cōpagnos.
Qe uolria mais tot soleiç estar.
Qe tant bos mer qant mi pes ni marbire.

Uostra ualors masacies mair. Emor ca sai que nous aus descobrir Ço dunt lonc tēps cre qº serai soffrire.

# Gançelus.

No malegra chanç ne criç Dausel mō cor fel engres. Ni nō sai per qem chantes Nim perdes mos diç Qar ben los perdria. Seu diçia. Qem ualgues. Amidon precs . ni merces.

Qar nos tang ges. Qel sia per me qeisiç Pdon tan li sui failliç. Car una eniānariç On beutaç mala nasqes Me fes faillir tant cades Mi pendes. Cil qi de no re mauia Mes en uia. De toç bes. [c. 51<sup>v</sup>.] Pero som toç cels agues Mort can mespres Qe no fos capdels ni giç Merces qex fora de liç. Mas tot serai tan ardiç Cumils mans ionças confes. Lirai preiar asos pes. Qem dones. Don qem perdon omaucia. Bem plairia maucises Mas eu nō cre qil feses. Ren qeu uolgues Ainç sai car seu lo chausiç Qeu moira ouiua marriç. Pero non son tan partic. De ioi ne dira tan pres. Nol sofris qil men segnes. Em mostres Son sen e sa cortesia Ben mauria sobre pres Sel seu gai cortes. Franc ben apres De ioi e damor noiriç Mera del perdon aisiç. Dōc comer mos chans auçiç Pos nol plac qem pdones.

Per qe per ço qel preies Qes uenges. De mi car anc ma uen dia. Qe bausia ni no fes. Ni preiar dautram plages. Tant qem tolgues Leis don tang qeu sia auniç. Qar lei mal fos dos grasiç.

# Gançelus.

Som pogues partir son uoler
Da cho dunt plus acor uolon
Com no pot iaudimet ueder
Uns del grant sens fora del mot.
Car de las gras foldaç qe son
Es ben la mager qe sen ten
Son dan segre ase sien
Car doblamet fai faillimen
Pero greu er fix amix druç priuaç
Sel ben el mal. el ioi. el dan
nol plaç.

Tut aiço me uengra aplaser Se ben sui el mal trac p uon. Samor me uolgues tan ualer Qe lamoros cor desiron Mi pagues dun ioi iaudion. Qassaç cre forauinen. Qen agues del ben qi mal sen. Qi enpreira cen. Mal trait soffren. Em fora toç iois e ioues donaç Sapres cen mal ne fos dū ben pagaç. Mas eu opert per bon esper. Com cel qi iugar se confon. Qe ioga eno pot iog auer Ni nō sent fam ni fret . ni son Autressi mes poiar el front

Car com plus i pert plus atten. Cobrar souen. Tant ai fol sen. Mas latendre non es res mais foldaç Car amon dan sui trop enamoraç. Tut trop son mal qel sai enuer  $[c. 52^{r}.]$ Qel trop poiar donai achaso' grō Qaisso me fes sibas chader Car eu poiai trop cōtra mon Qe penre cuiçei laurion Com nol pot penre abren uiuen De tan fort maineras defen Pero temēt et humilmen O començai com hom damor forçaç Dūc nomer mal seu fora adreiç iuiaç. Mais poi res no pot pro tener Ableis dun mor et art e fon. Faç unsen cab forçat poder. Fuç delei ueder e mescon. Emon sens non noi qen naion. Anç mor car nō uei son cors gen. Equat lauei muer eissamen Car nul paruen nō fai plaisen Anç q<sup>a</sup>nt lesgar il gara ad autre laç. E noma coil nim uol auer solac. Uas mi don sui de franc uoler Plus humils cun falc de gramon Mas il mes dorgoillos parer Si qe q<sup>a</sup>nt la prec num respon Una uēturai nōsai don. Canc ren non amei coralmen Orgoil nữ mostres mantenen. Aital tormen mal ecosen Ma dat amors car eu li sui donaç. Aiço es tut lo gierdos el graç.

Et entrat el cor follamen

## Gancelus.

For chausa es etut lo mager dan.
El mager dol las qeu anc mais agues.
Eço dūt dei suuēt plagner ploran
Ma uen adir enchantāt eretraire.
Car cel qera de ualor caps epaire
Lo ric ualen richart rei des engles
Es mors. Hai deus qal perdra eqals
dās es

Qāt estrāg moç eq<sup>a</sup>nt greus p audir Ben a dur cor toç hom copot soffrir. Mors es le reis. eson passa mil an Qanc tant pro hom nō fo. ne nol uires.

Ne iamais nō er del seu semblan. Tan larc tan pros tan ardit tan donaire

Qalixandres li rei qi uenqi daire No cuit que tan dones ni tan meses Ni anc charles . ni artus tant ualges Qa tut lomot sen fes qi uolc uer dir Als us doptar et als autre grasir. Merauil me del fals segle truan Con pot estar sauis hom ni cortes. Poi re nol ual bel don ni faç presan. Edōc per qe ses forçon pauc ni gaire. Qera nos a mostrat mors qe pot faire. Ca sol un colp alo miels del mon pres. Tota lo nor. toç lo gauç. toç los bes Epos uedem qe re noi pot gandir. Ben deurion mens doptar amorir. Hai segner reis ualen ege feran Oi mais armas . ni fort tornei espes Ne riccas cors. ni bel don alt egran Pos uos noi es qi ueraç capdelaire Ni qes farā li liurat a mal traire Cil qi eron el uostre seruir mes.

Ca tendion qel gierdon uengues Ni qes faran cels qe degran aucir Qauiaç faich en ricor uenir. Longa ira et auol uida auran E toç tēps dol car aissi lor es pres. [c. 52\*.]

El saraçin . tur . paian . e persan Qeos doptauan mais come nat d' maire.

Creiseran tāt dorgoil tot lor affaire Qº plus greu ner lo sepolcres cōqºs. Car deus lo uol car sil nol o uolgºs. Euos segner uesquisseç sans mētir. Desoria los ne uengra foçir.

Oimais non ai esperança qº ian Reis ne princes qº cobratz la saubes Ecil segner qel uostre loc tēran Deuon gardar co fos de preç amaire. Ni qal foron uostre dui ualen fraire. Le ioune rei elcortes cōs ioffres. Eqi en loc remaura de uos tres Ben deu auer ferm cor et fin cossir De toç bos aibs esimeteis iaudir.

#### Gancelus.

Chant et deport ioi donei et solaç. Ensegnament largessa ecortesia Honor epreç elial druderia An si baissat en ian emaluastaç Capauc dira nosui desespaç Qar antrecent donas ni preiadors No uei una ni un qi ben captegna. En ben amar cad autra part nos fega. Ni sapcha dir qes deuēgut amors Gardas com es abaissada ualors. Mas druç ia edonas si iparlaç. Qes fegneran et diran tuta uia

Qil son leial et aman ses bausia Echascun dels er cubers e celas Epreiaran sai elai uas toç laç. Elas dōnas onplus an damadors Si se cuidan com apreç lor otegna Mas aital graç com sa tāg lor ouega. Cas chascuna es anta edeshonors Qant pren un drut epos qes uir aillors.

Aissi con es miels endōna beutaç Gens acoilirs et auinēs coindia Egens parlars . preç edolça paria. Aissi deu miels gardar sas uolentaç. Qe ren nō ual cor dedoas meitaç. Ni nō es fiç pois iaura colors Qar una mors sola tāg qel destregna Nō dic eu ges qa dōna descoueigna Som la preia ni an entendedors Mas nō deu ges endos locs far secors.

Tant qan regnet leialmēt amistat
Fol segle bos esenes uilania.
Epos amors tornet en leuiaria.
Fon iois cheuguç eiouenç abaissaç.
Si qeu meteis si dir uoil las uertaç
Ai apres tant dels fals druç trechadors

Qe nō es dreit qe iamais en reuegna

Qar lei on preç e senç e beuteç rega Com sil magues mal faç foçie de cors

Quant mac leuat et enançat e sors Les li poder uos parton p engal En aqest mōt. segon lo meu albir Car tal son ric acui degra faillir. Et atal fail encui fora ben sal. Et eper pauc nollo blaxemo eudeu Car il dona manancia ni feu. Acors maluaç ni adesconoissen. Ni fai sofracha al bon ni al ualent. Altretant leu pot hom accortesia Regnar qi osap affaiç auinenç [c. 53<sup>r</sup>.]

Com afol diç ni affar uilania E autretant pot hom esser plaisenç Com ēnoios p qeu soi mal uolenç Aicel qi tut conois elo peç tria Eacel qel meils pren obediens.

# Gançelus.

Som pogues partir son uoler.

De cho dient plus a cor uolon.

Dūt nō pot iausimēç auer

Us del grant senç fora del mon.

Car des las grāç foldaç qi son.

Ede las maiors qi sa ten

Es son dan segre ad essien.

Car dobla men fai fallimen.

Po greu er fis amis druiç priuaç

Sil bes el mals el iois el daīs noil

plaç.

Mas eu part si lo ben esper.

Com cel qal iogar se confon.

Qe ioie e ioc nō pot auer.

Ui no sent fam ni freich ni son.

Atressi mes poiaç el fron.

Et entrat el cor follamen.

Cum plus ipers plus mi atten.

Cobrar souen tal aifol sen.

Elatendre nōes al mais foldaç

Qeç al men dan soi trop enamoraç.

Tut trop son mal qeu sai emier

Qel trop poiars dun chascon gron

Qen si ma fait bais cader. Epero pogei tant amon Qe penre cuigei laurion. Com no pot penre abren uinen. De tan fort maneras defen. Po temen et humilmen. Ocomençei com hom damor forçat. Enomet mal sim fora adreiç iuçaç. Tut aicho men uengra aplaser Se tut son li mal trait preion Samors mi uolgues tan ualer Qe lamoros cor desiron. Me paugues don ioi iauçion. Cassaç par qe fos da uinen. Qe augues del ben qil mal defen. Qem preira cen mal trais soffren. Eforam iois et plaiser plus onraç. Sa pres cent mals enfos dun ioi pagaç.

Ues midon sui de frāc uoler. Plus humils dels fraire dagremon. Et il mes dorguollos parer. Si qe qāt la prec nom respon. Una uenturai nō sai don. Canc ren no amei coral men. Corguoil no mostres mantenen. Etal tormen fer ecoisen. Mi mostramors car eu lim sui donac. Agest mes toç lo guierdos el graç. E car ren no pot pro tener. Uas lei dira muor et afon. Us en faç cab forçat poder. Fuch delei ueçer e mescon. Mas mos senç no uei qe ma uon. Qeu muor qan nō uei son cor gen Eqan il uj muor eissamen Qe nul paruen . nofai plaçen.

Anc qan lesgard esgarda daltre laç. E no ma cuoil nim uol auer solaç.

# Gāçelus.

Logen cors honraç [c. 53<sup>v</sup>.] Complit de gran beutaç Deleis qi plus magença Eqi mais me plaç. On es plaisenç solaç. Efrança humilitaç. Edolça captenēça. Egais preç preiaç. Mi fai chantar souen Ses cho qil nom cossen. Qeu ian sia iauçire. Dauer ioia plasen. Ni deleis non aten. Mais len ueia el desire. Cai del seu cors gen. Ses autre iausimen. Pero aicho lin ren. Afar son mandamen. Esil uol pot mauçire. Qeu nolim defen. Pero ben mes par uen. Qe fos plus dauinen. Car li sui franc sofrire. Elam finamen. Qe fos sa uolontaç. Qe il plagues mamistaç Si ca dolça paruença. Men fos iois donaç. Anç qe fos car compraç Qen aissi ses fallença. Foral dons el graç En cen dobles doblaç.

Epos auçiraç. Gais son enamorac. Defina ben uolença. Sin fos ben pagaç. Mas p uilan baraç Dels fals preiador faç. Can mes en mescreçença. Emal encolpac. Cel camon finamen P qeu prec dolçamen. Midone cui sui seruire. Damar lialmen. Caltrui galiamen. En dapnage nouire. Cadreic iocamen. Etort si mal men pren. Car dun faillimen. Reignom uilanamen. Dopnas p qem naire Car sun adrut ualen. Adreich ni conoissen. Don poscom gran ben dire Greu er longamen Car tenuç ni amaç. Mas us mal ensignaç. Ab granç desconoissença. Er segner clamaç Qeu sai dels rix maluaç. Senes tota ualença En aut luoc poiaç. Emaners epriuaç. Tan es preç baissaç. Qen fora plus iraç Mas per lei nai temēça. Em tēg afrenaç. Acui nom plai foldaç. Ni faiç desmesuraç.

 $[c. 55^{r}.]$ 

#### Raimöt d'miralual.

Ben magradal bel tēps destiu Edels ausels magradal chanç El foilla magrada el uerçanç. El prat uert me son agradiu. Euos dona magradaç cet aitāç Et agradam qant faç uostres comās Mai uos no plaç qe re degues graçir Mas agradaos car me mor de desir. Per un desir dona reuiu. Qi mes de tuç desirs plus grans. Ca desir qel rics bes estans. Uostre cors desirās maisiu Qel meu desir se dobles en baisāc Egar ian beus desir ses tot enianç. Ia no laisec al desirer aucir. Car desiran deu lom damor jaudir. Tut iaudir dautramor echiu. Mas de uos aiaudir me nanç. Qeu iau los bes ecel los danç. Deuos gem fai iaudir pensiu. Tan son iaudes p uos qe los affans. Nū tol iaudir. gar uostre bel se'blāç Me iaudis tant caicel iorn qous remir No pose ses gauç estar uas on qem uir.

Mas alqes an uirat mō briu
Lausengiers qe uirols amanç.
Euiron . las dōnas presanç.
Emaīs iais uiron en chattiu.
Eseos uirals dōna p mal parlanç.
Uostre fis cors tē qe sen uir truanç
P qes uiron plaisers en escarniç.
Egrāt laudors sen uir engrant maldir.
Mas eu dic qe se toç tēps uiu.

Tog teps dirai uostres comang. Esem disses uai o non anç. Als uostre bels diç no meliu Sol nō digaç qe remagnal demāç Qe toç mos diç ne passaria ab anç. Qeu p nuls diç dönā pogues partir. Lo cor nels diç nels faç deuos seruir. Per seruir enric signoriu. Es bos seruire benenanç. Per qeu uoil seruir toç mos anç Et anc seruidor meinc aitiu No ac la bella cui seruit tristac Qanç uos farai del bel seruidis tāç Tro mo seruir mi faça en ioi uenir Ouos digaç mō seruidor adir. De grat desir dona qeus iaudiç anç Qes uir perdiç mos seruirs esoanç. Qar seruire dis hom qa dreiç se uir. Sab gauç nol uolc sos desiers gradir. Leial ben plaç de mon estriu lenāç Mas de midons es sa ualor tan grāç Qil e tottas li deuon obedir. P qeu nō uoil ges miraual mētir.

## Raimōt.

Aissi con es genser pascors
De nullautre tēps cau nifrei
Degresser meiller uei dōnei
P allegrar fina madors.
Mas mal aion oian sas flors.
Qe man tāt de dantengut.
Qen un sol iorn man tolgut.
Tot qant auia en dos anç
Conqist amaīs durs affanç.
Mas madōna et eu et amors.
[c. 55v.]
Eram pro de uoler tut trei

Entro qera ladolç aurei La rosa el chanç e la uerdors Lan remembrat qe sa ualors Auia trop descendut. Car uol ço qeu ai uolgut Pero noi ac plaser tant Qal re fos mai sol demanç Qel mera gauç et honors. Mas nol plaç qe plus mautrei Epos midonç uol qeu sordei Bem pot baissar qil ma sors Las qel nol dolon mas dolors. Qar aissim troba uencut Qeu ai tant sos pres cregut Qe nanchat ai sos enanç Edestariat tot sos danç. Un plaiç fan donas qes folors. Qan troban amic qe mercei. P essai li mouon esfrei. El destreignon tro uir allors. Eqan san lognat lo meillors. Fals entendedur menut Son caubalmēt receubut. P qes qal alcortes chanç Esort crims e fol masanç. Eu no fas de totas clamors. Ni mes gen cab donas gerrei. Neges lomal qeu dir endei. Nollor es ēnoi ni temors. Mai seu disia dels peiors. Tost seria conogut. Qal deu tornar en refut Qe tors e peccat es granç Qan dona apreç p enianç Dona p cui me uenç amors. Qals qe maia enāt agut Auostrops ai retengut

Toç faiç de druç ben estanç Emiranal emos chanç.

#### Raimot.

Tals ua mon chan engeren P co gen semblen plus gais. Qe dautra part sen irais. Qant aut mos diç els enten. Talia p çelosia Druç qe no segon uia. Qe abon amor satag. Conosc qe mē son estrāg. Eu no chant p autre sen Mais per ço qamors no bais. Eqe donas uallon mais. P lomeu ensegnamen Eu nō dic qe dōna stia Qe non am quō qe sia. Mas genser les sil soffrāg Qe si fais maluas gadāg. Ne ia per chastiamen Nul son bon estar no lais. Pos conois gals es sauais Oqals es pros issamen. Qals es fis ni qals galia Esa dūc sos miels nō tria. Deus li don ço dūt se plāg Dona pos sa ualor frag. Pos madona ma couen. Cautramic no am ni bais Ia deus nū sia uerais.  $[c. 56^{r}.]$ Ni auols peccaç. Tan ual qem nes pauen Enai meing dardimen Per leis cam ben cōsire. Son affortimen

Si merces noi deissen. Trop ai de qe sospire. Qe ual no menten. Non ai lo cor nil sen. Per ca de scien. Cobri mon marrimen. Esai de mon dan rire A morosamen. E saugues cor iauçen Saubral celadamen Gandir et escondire. Qen luocs p un cen Ual gen mentir assaç. Plus qe folla uertaç. Emais genta sofrença. Cor guoil es baissaç Qeu nai uist ço sapchaç. Uenir mainta escadença. Don es hom onraç. P gen sofrir enpaç. Don ab finas beltaç. Pros et de gran ualença. Na maria graç. Bos es tal donaç. Qe segun ma credença. Uos uei accordaç Toç los pros el maluaç. De bels diç onraç El bels diç es uertaç.

# Gançelus.

Toç me cuigei de chancos far sofrire. Et ab linuern trobes calenda maia. Mas era uei qe nomen posc genqir. P ma raçon qe toç iorn es plus gaia. E p ioi qai de mon plus auinen Edeson preç cades poia et en ança.

Cara sai eu e conosc ses doptança. Qe deu esser plus gaia ma chāços. Car uol nil plac qe sos bel non sifos.

Ues madōna soplei totas saços Qim nafret gen el cor ses colp de lança.

Dun dolç esgard absos oils amoros. Lo iorn qim det sa ioia esa condança.

Aqel esgard mintret tan dolçamen.
Al cor qe tot lom reuen el apaiā.
E ab sos oils ma faiç cortesa plaia
Il men sap molt cortesamen garir
P qe loil dei conoisser egraçir.
En amor son fermat tot mei cōsir
Si qe ren nai poder qel en estraia.
Qeu nō sui faiç mais pfar e pdir
Mi donç tut cho qil sia bon nil
plaia.

Qa des la clin egran merces li ren. Abona fe et ab humil semblança. Egraçise li lo ioi elaligrança. Qem det tam ferm qe nō rop ni descos.

P qeu istau alegres et ioios.

Nuls hom non pot ses amor esser pros.

Si noi en ten onoia sperança. Qel iois damors es tan fis etan bos. Qencontra qel non es mai ben enāça. Qe p amorten hom sun cors plus gen. Siual hom mais en esforça es nassaia. Dauer bon preç e de ualor ueraia. [c. 56<sup>v</sup>.]

Sin uol hom mais caualcar egarnir. Efar qe pros *et* donar eseruir. la madona no cuit delei me uir.
Ni altramors li' tuoilla ni maia.
Cum plus esgart altra done remir.
Meīç ai poder qe ia de leis mestraia.
P merceil clam epessegnamen.
Aia demi cosirer e mebrança.
Ecar no ue no so tegna pesança.
Qe un estau tā pēsius ecosiros.
Cades itēg los oils del cor ab dos.

# Gancelus.

Tuit cil qi amon ualor. Deuon saber qe damor. Mou largeça e gais solaç. Et orguoil et humilitaç. Prec darmas seruir donor. Gen tener iois et cortesia. Dōc pos cho mou ben deuria. Chascus pugnar se bon p'ç uol auer. Defin amor leialmen mätener. Esis fan tuit limeillor. Cil qi bon preç asabor. Mas li lausengiers maluaç. An ab falsas amistaç. Uolt preç enauol color. Eqi uer dir en uolia. Aqella metessa uia. Ued'm alplus de las donas tener. De qn sap mal car op uos dir en uer. Esiuals segon lerror. Las falsas els triccador. Uolgra fossan aun laç. Ecascuns fos enganaç. Eil fin leial amador. Elas donas ses bausia. Me tenguesson druderia. Qen uois es gāç enamor aueçer.

Qels fals amaç poscab los fis caber Las falsas els triccador Fan tan gel fin amador. An puois dan enlor baraç. Caitals es preiar tornaç. Tot p doptança delor. Qe lun enlautres nos fia Eqi pchos recreria. No a fin cor damar ni ferm uoler. Camor no uol camaç se des esper. Damor agreu cor meillor. Qe de ren mas las dolor. Me sent don sui galiaç Eges pço nom desplaç Nim fan li mal traich paor. Anç sapchaç qeu amaria. Molt uolentier si podia. Chausir bon loc opogues remaner. Ni trobaua qim saupes retener. Cort ses don no ma sabor. Ni dona senes amor. Ni cheualer desamaç. Ni iouēç manēç seraç. Ni druç mais duna color. Ni trop gabar afolia Ni solac ab uillania. Ni nom sab bon pmetre ses auer. Ni lonc preiar can pro no pot tener. Mas una tal saços cor. Qe greu trobom bon seignor. [c. 57r.] Ni dona don si amaç. Toç fols ses autre precaç Eseu abfrāca dolçor. Trobes leial segnoria.

Bem plagra caissi tam sia.
Can dui amis sacordon dun uoler.
Cho qe lus uol deu alautre plaçer.
Bes¹ mon feraç ten ta uia.
Amon tresaur ses falia
Edil chanços qil sapcha meils ualer.
De nul autre qe hom posca ueçer.

## Gançelus.

Tan sui ferms efis ues amor. Qe ia p mal qen sapcha auer. Non partrai lo cor nil saber. Qel mal el ben tēg ad honor. Car tuit limei affar maior. Son encelar et entemer. Uos dona don nom tuoil ni uire Anç uos am eus uol eus esper. Et on plus nai plus fort sospire. Eplus muor car nos pois ueçer. Dūc ben greus puois uios remaner. Qe nous uei gaire ni uos me. Eqi cho qe ama noue. No pot de peior mal iaser. Pero mult souen maleger En un bel plaçer qim reue. Can los oils del cor uos remire. Qe agel nom part nim refre. Ainç sui de mol bel diç seruire. De bon cor et ab leial fe. Tan uos am caltra nom rete. Anç sui p uos ental error. Com acel qa mal de calor. Donseç no pot partir per re. Com plus beu plus a amse. Uolentat de beure et ardor.

<sup>1)</sup> A lato un piccolo v.

Atressi com plus eu consire. De uos ades nai cor meillor. Et on mais nai mais endesire. Emeils oilç iois . dolça sabor En pos tan leial amador. Maueç bella dona en uer Plaçaos qem deia escaçer. Qe frangeç tan ūra ualor. Qe no sofreç mais preiador. Mas me cui faç uiure ualer. Uiurem faiç et façeç maucire. Aç amor car ma en poder. Mas de tot sui leial soffrire. Eu eus me auostre plaçer. Ha com sui de fortiu uoler Can me mis enuostra merce. Qe aian mal o aian ben. Res no pot demal trait mouer. Qel mal maucit enfai doler. El bes qan lai nel iois men ue. Siben plaç plus qeu non sai dire. Pois aqi meçeis mes de ue. Qeu cort en a qel eis martire. Car toç tēps agel iois nom te.

# Gançelus.

Lo reseillolet saluage.

Ai auçit qi ses baudeia

P amor enson lengage.

Efai me morir denueia.

Car lei cui desir.

[c. 57\*.]

No uei ni remir.

Enol uolgra ogan auçir.

Pero pel dolç chanç.

Qil e sa pars fan.

Esforç unpauc mon corage.

Em uauc conortan Mon cor echantan. Cho qeu non cuigei far ogan. Pero nuls allegrage. Nom dona res qeç eu ueia. Ecar penei mon folage. Ben es dreiç caissim nesteia Qan per fol cossir. Eper fol albir. Lassei mon ioi aiausir. Emanei tarçan. Dont ai ira e dan. Econosc emon corage. Cai estat est an . qe nō ai ioi gran. Ni ren qem uengues atalan. Esitōt plaīg mon dāpnage. Mos cors aclina esapleia. Uas lei qi asignorage. Enmi e taīg qesser deia. Canc no poc plus dir. Canc uenc alpartir. Mas sa cara il ui cobrir Eradis sospirau. Adeus uos coman. Eqan pes en mon corage. Lamor el semblan. P pauc en ploran. No mauci car noil sui de nan. Midonç qi ten mon corage. Prec si comcel qi mercea. Qe non aia cor uolage. Ni fals lausengiers no creia. Demi ni salbir Qe uers altram uir. Qe per bona fe ensospir. Elam ses engan. Eses cor truan.

Qe non ai ges tal corage. Con li fals drut an. Qi uan galian. Per gamors torn en soan. Chançhos de ti faç message Euai ades et espleia. Lan on iois ason estage. Amidonç qi tan mi geria. Epois li tan dir. Qeu muor de desir Esil te digna acullir. Uaili remembran Eno ta targan. Loconsirer el corage. Elamor tan gran. Don muor desiran. Car no la remir baisan.

# Gançelus.

Ben fora contra lafan.

Qe madat duna dona mors. Pos ablei no trob mai dan. Qem feçes dautra part soccors. Abqe sadolçes mas dolors. Qe il dir de non des plaçen. Qe lei on plus no atten. Man ostat e uirat. [c. 58<sup>r</sup>.] Lo cor el sen. Don greu fais. P qeu lais. Len tendement. Tan can lapreguei chantan. Non fos lo preiars mas folors. P qe uir des er enan. Lo cor el sen els precs aillors. Ues tal onbeltaç eualors

Bertoni, Canzoniere.

Son etuich bonfaich ualen. Essi decor mo cossen. Ni mes dat. De bon grat. Ab ferm conuen. Ges oi mais. Non irais. Ni mespauen. Mais po li bel senblan. El genç acoillir el dolcors Del seu gen cor nuo preian El beltaç elfresca colors. Qes sobra totas autras flors. Lam fai amar tan temen. Car uoil ausai far paruen. Mon pensar Ab cordar. Ab ferm talen. Don ma trais Mon cor gais. Gran ardimen. Ardimen ma trais trop gran. Mas doptei qun nisis clamors. Can la bellam sufert tan Don me cresca dolca sabors. Qe de greu mal ancham sors. Qan li basei dolçamen. Son bel blanc cors conuinen. Al honrae dole cognae. Priuadamen. Adones frais. Lo dolç bais. Mon marrimen. Tan son sei faich ben estan. Qe tot lal com uees errors. Mas tan com hom les de nan Eue los bes ellas honors.

Els plaçers eascunç iorn maiors. Qeil seu dolç esgart rien. Qem feç amorosamen. Man lognat . del foldat. Per qeu lim ren Dominais Abcor iais Qim te iauçent. Ses precs ses dich . eses man. Canc uoil fi mes granç paors. Lautrei mon cor emon chan. P retraire sas granç ualors. Ecar ual sobre las meillors. Aiam sil plaç iausimēç Tan qem don salei es gen. Un emblat. Don preiat. Del ben preçen. Contral brais. Del saluais. Celadamen. [c.  $58^{v}$ .]

Si anc nuls hom p auer fin corage. Ni p amar lialmen ses falsura. Ni p sofrir francame son dāpnage. Ac desi donç nul honrada uētura. Ben degreu auer alcun guinē placer Qel ben el mal qal qeu naia. Sai graç et ai saber. De far tut qan midōç plaia. Si qel cor nō pot moer. De fin amor sai segrel dreiç uiage. Si qe midōç am tan oltra mesura. Far pot de mi tot qanler degradage. Qeu noil deman tantē dir forfatura Basar ni iaser. Pero si sai tan ualer.

Adops damar qi qen plaia. Conrat iorn eplasent ser Etot ço qa drut ses chaia. Aus desirat euoler. Si tot la' uoil et no ai altre gage. Don ni autrei ni paraula segura. Mais il es tan frācs e de bel estage. Par la ualor el preç calei satura. Qe ço fai parer. Camors iaia poder. Qe lai on es ualor gaia. Deuria merces caber. Ues uos tut ço qī napaia. Em tol qe nō desesper. Edūcs qē ual qeu nō aiuassallage Ni ardimēç qu aus dir marācă. Q° tā dopt et sonor et so' parage. So' bel solaç esabella fatura. Cai chom fai temer. Caleis non degra caler. De mal ni daffan qeu traia. Esem degnes retener Non uolgresser reis de blaia Tan com ablei remaner. Aucit aidir ab sen. et ab folage. Qem ora mal celui qi nō acura. Edi qel don deus ioue signorage. Aigest onrar sia dreich omesura. Ai damor peruer Ese lai nō des esper. Qe de pros dona ueraia. Ual mais qum ric dan esper. Caia don dauol sauaia. Qe deia en don retener. Qeu sai una qes daitan franc corage. Canc no gardet honor soç sa ceintã. Seos es lo tort seu endic uillanage. Qe senes geīg et senes cobertura.
Fai atoç ueçer.
Com poīg asi deschaçer.
Edōna cab tan se saia.
Non cuit qe maleger.
Qeu ia delei ben retraia.
Nō uoil qon deia des chaçer.
Na maria dōna gaia.
Uos nō es de tal saber.
Qe ren no faiç qe desplaia.
Anç plaç tut e deu placer.

# Gançelus.

Coras q<sup>o</sup>m des benēnāça. Amors da qeu fos iauçire Eram ten sa trēchāç lança Al cor de qem uol auçire. [c. 59<sup>r</sup>.]

Mas tan mauci ab dolç martire. Qeil pdon ma mort francamen. Bella dona ab cor gais placen. P uos plaing . et p uos sospire. E ren mas ma mort no aten. Po sicom uos plaç mes gen. Molt fui de fol accordança. Eplus fui de fol consire. Lo iorn qeu aital balança Uolgui mon fin cor assire. Epois fui de peior albire. Car anc men uēç ēpensamen. Qeus auses dir ni far paruen. Dona cho quus degre escondire. Mas er qan no posc men repen. Qe tot o ai fait follamen. Grant ardir e grāt doptança. Agui qan uos anei dire. Mon cor ab humil semblança.

Don fui ploranç descobrire. P merceil clam gen dan no uire Gen ai faich ues uos fallimen. P oltra cuidat ardimen. E no morai car uos desire. Urom sui . et uostre miren. Aissi com uos uolieç o pren. Si ben muor dan ni pesança. No puose auer gen remire. La uostra bella semblança Eldolç parlar . elgen rire. Etoç los bes com pot elire. Beltat e gaiesa eiouen. Honors et preç . ualor . esen. Res mais merces no es adire. Dona cab merces solamen. I seriaç complidamen. Gar celuj andreas com romança. Non trais anc tan gran martire. Per la reina de frança. Com eu p leis cui desire. Mas tant es p que malbire. Qe ia no aura çausimen Samors uas mi nolla deissen. Esi merces si uol assire Anc uos ni mei altre paren. Non amet uos tan finamen.

# Gançelus.

Jamais nuls tēps nō pot ren far amors.

Q° sia greu ni maltraiç . ni affanç Qe tan me fai era ualēç socors. Q° las pdas me restaura els danç. Cauia pres adreich pmon folage. Esianc iorn mi feiç de ren marir. Er li pdon lo destreich el dāpnage. Ca tal dona fai mosprex acuoillir. Dos me menda tot qan ma fait sofrir. Molt me sap gen mo cor daultras partir.

Et aiostar alei toç mos talanç. Lo iorn camors me feç doptan uenir Uas la bella dōt us cortes semblanç. Dels seus bels oils mi tret enç el corage.

Si qe anc puois nō poc uirar aillors. Adonc saubi qels oils meron message.

Damor calcor me uenc freich ecalors. Iois ecossirs ardimēç epaors.

Aqels esglais et aqella paors.

Ma finet si mō cor ses toç enganç.

Cāc pois ueçers dautra nō foi sabors.

[c. 59v.]

Ni tot can eu auia uist enanç.

Tan la trobei frāc e de bel estage.

Humil entot can li ui far . et dir.

Caissi ma fait delas autras sauage

Cuna el mon nō cubeit ni disir.

Mas sola lei camors ma fait chausir.

Pero plei uol atotas seruir.

Et esset hom et amis et comanç.

Elor bon preç enançar egrandir.

Et honorar elauçar enmos chāç.

Salua feltat lei qi al segnorage.

Cui clam merces cus bes plaçers

qim sors.

Nō sia estraiç car segon bon usage. Deu hom trobar merce ablas meillors

Elai on es plus rics preç et ualors. Et es raiços dels corals amadors. Malgrat del rics enueios mal parlãç. Qen lor amor . nō segnorei ricors.

Qant us cor es entre dos fis amāç.

Car fin amors sega ab lo parage.

El parages nō deu amor delir.

Tan qe orguoilç iaia poderage.

Mas lus sengard uas lautre de faillir.

Caissis poran de lor amor iauçir.

Pel sos enians druç deu penre dāpnage.

Can lestai ben epois qer mals aillors. Car en aissi ocomanda amors.

# Gançelus.

Tant ai sofert longamen greu afan.

Q° sestes mais qe no mē pcebes.

Morir pogra uil et leu se' uolges.

Qella bella nō presera dolors.

Omala fos tan beltat e ualors.

Dun regardan pforcat mon corage.

Epois lei plaç segrai autre uiage.

Ca lei nō cal ni no so ten adan.

De perdre mi nil bel diç de mō chan.

Pero tal ren ten hom uil qes preisan Qan hom la pert qil diç qen es bē ps.

Qe pois li fai sofrachamē deļ bes. Mas de midonç es tangrāç sa ualors. Qa lei nō chal se tot me uir aillors Donc fis eis ben outracuidat folage. Qam porcacei ma mort e mō dāpnage.

De mō fol cor . qē feç dir enchantan. Codun degra ben cobrir mō talan. E pois mei oil . et mō cor trait man. E mamala dōpna ema bona fes. Si qe chascus magra mort sil plages. Clamar men pois . com de mal baillidors.

Eia mei oil messongiers traidors.

Nō crerai mai en fiāça . ses gage.

Car cil es fols qi fai fol uassallage.

E fol qi cuia auer a son coman.

Tut ço qil uei . placen eben estan.

Ben me merueil puois en midōç
es tan

Sen eraison plaçer ediç cortes.

Com pot esser qe noil sia merces.

Emerueil me deleis on es honors.

Çouen beutat qe noil sia amors.

Emerueil me de dōna daut parage

Pro e gentil qes de mal segnorage.

E com pot faire contra sa ualor tan.

Qe desmenta son frāc humil semblan.

De tot aiço ai meraueilla gran

E pois noil plaç qe la uolua eu res.

Non tenra mais afrenat sos mal fres.

Qeramen part se tot mes des honors

[c. 60<sup>r</sup>.]

Qe ops magra car eu fos de mal sors.

E poi lei plaç segrai autre uiage. Bon en contrem de deus ebon entrage.

Em lais trouar dōna ses cor truan. Camal segnor . cui estat aqest an. A tut aital malegreu enriran. Uolgreu estar uolenter sil plagues.

Uolgreu estar uolenter sil plagues. Mais cab autra qe de ben mi feces.

Epois noi plaç aital uau p socors. Don ai alcor souen plaçen dolcors. Bel es e pros franç et de bon legnage
Et amandat p un cortes message.
Cun pauc ausel en mon pūg qe nos uan
Am mais qa cel una grua uolan.

[c. 60<sup>v</sup>.]

## Arnaūt d' miroil.

<sup>1</sup>Franges enurriment Ma duc echausimenc Cades am ses falsura. Qalqe sia bes. Eam mais trop auers. Bella dona epros. Toç tēps far mō dāpnage. Cab autra coqueres Cui tant grant honors. Mes tut mal traich meillura. Tat es ferm mon talent En uos dona ualenç. Nom posc auer mesura. Nous ami benpes. Mas dautra ren que ac fos. Caiso es lacchaisos. Don maues cor saluage. Edaiso sous plagues. Saltre tort no feces. Nō degna far rancura. On plus uostre cors genç Mo mostra espauenç. Ni mendesasecura. Amors qi ma pres. Mi fa plus enoios. Qe ren uostra faiços.

<sup>1)</sup> F d'oro miniata e inquadrata.

De duis en mō corage. Emostra qe merces. Na ia autra conqes. Ueus tota ma uentura. Pros dona conoisenç. Encui espers esenç. Elialtaç fin epura Qe natura imes Cors gais et orgoillos. Esemblant amoros De ioi edalegrage E sobra totas res. Uostre faich e cortes. Mais dautra creatura. Franca dona auinēç. Encui ioi eiouenç. Etoc bos aibs satura. Atort es repres. Qe fai tot gant es bos. Qe plus nonger raiços. Ni nō es de parage. Sera comsomages. Auol omal apres. Qe iuges p dreitura.

## Arnadus.

La franca captenença.

Qeo no posc oblidar.

El dolç riç elesgart.

El semblan qeo ui far.

Mi fan dōna ualen.

Meillor qeos nō aus dir.

Dinç del cor consirar.

Ese per me nous uenç

Amors echausimēç.

Tem qe mera amorir.

Sens geinç et ses fallença.

Uos am et senç cor uar. Aplus com pot pensar. De tāt uos pois forsar. Par uostre mandamen. Ai dona cui desir. [c. 61<sup>r</sup>.] Si conoisses nios par. Qe sia fallimenç. Car uos soi ben uolenç. Soffrēç ma qest faillir. Tant es de gran ualença. Mais uos am abcor clar Senç pro merces clamar. Cab autra gadagnar. El uostren segnamen. Pois nomen posc partir. Fassa uos humiliar Si qel uostre cors genç. Amoros eplaisenç. Si non uol no madir. Dona per gran temēça. Nous a osters preiar. Mais plus fai ab onrar. Uas paubres auinēç. Qi sab onor grasir. El bens damur celar. Cūs rics desconoissēç. Cui par qe tota genç. Lo deian obedir. Plus non ai de plinensa. Ni pois raçon trobar. Don maus assegurar. Qe iam degnaç amar. Mais dig mos ferm talen Car porria uenir. Nō dei desesperar. Qe tals espauc manēç.

Q' fai asters e senç.
Agran ricor uenir.
Ges nō es sens faillir.
Com plus aus demandar.
Cortes faiç auinēç.
Dereis odautra genç.
La uostre uei iausir.

## Arnadus.

A grant honor uiu cui iois cobiç

Qe de qi mou cortesia esolaç.

Ensegnamēç efranqese mesura.

Ecors damarş . et esforç de seruir.

Echausimēç sabers e conoissença.

Egenç parlars ab auinēt respos.

Etuit bon aib p com es gais epros.

Tut tēps er iois cunuguç eseruiç.

De mō poder car tenguç et amaç.

Mais per ansan ai mes ema uentura.

Mas qant tāt tart uer lei qe plus deçir.

Nai en mon cor uergogna e temēça.

No me raçon qe nomi ual raços.

Mas çausimēç emerces eperdōs.

Bona dōna cui iois epreç es guiç.

Esgard mō cor la uostra humilitaç.

Esi trobaç enmi nulla falsura.

Ial uostre cors plaçenç qī fai languir.

Nō fasa mais de fin iois mātenēsa. Qel dons qem des dōna diç amoros. Me creis alcor per qi eu dengā blos. Ues on qi eu an lo cors el esperiç. El uostre signoriu es autreiaç. Esios plaç nō getes anon cura. Sel ualç de tāt me pogues enriqir. Soures qeus am . esi tot nous agença.

Nō posc esser de mō cor poderos. Qi mais nous am de nulla ren cāc fos.

Car uos enqer . ben ifaç  $q^e$  ardiç. [c.  $61^v$ .]

Mas atoç iorns dobla ma uolentaç.

De ben amar eses merce meillora

Lengeīg qamors sol als autres partir.

Lor ua tollen car iconos falença.

Edona mi qil fui fins frācs et bos.

Mos gēç conqis dieus uo det conoise'ça.

Etoç bos aibs pqes tait enueios. Efins et cars uostre preç sobrel bos. En arago al rei cui iois agença. Tramet mō chāt car es cortes epros. Elai os taīg humils et orgoillos.

#### Arnadus.

Sens ioi no es ualors. Ni sens ualor lauçors Car ioi aduç amors. Eamors dona gaia. Egaiça solaç. Esolac cortesia. P qeu nō uoil undia. Uiure desconortaç. Qe neis qan sui iraç. Euchant eme solaç. Cora cauinēt sia. En ioi almo esper. Fin cor et ferm uoler. Eioi no posc auer. Dona qa uos plaia. Acuī son otreiat. P aital auentura. Camors mē assegura.

Euos men efreidaç. Mas una res sapchaç. Samor ēmi forsaç. Ben es saluage dura. Del cor uos mir ades. Ecar nous uei plus preç. La gençer qāc naqes. Qe dan nom sia. Bona dona seus plaç. Al uostre preç retraire. Ses ioi de uos mesclaire. Sin ferma uolentat. Qen autres enbaisaç. Nō fui alei seraç. Pois en anc no uos ui gaire. Dona deuos me clam. Qe tot ard et afflam. Tāt de bon cor uos am. Ai frança res ueraia. Car tāt aut mes poiaç. Lo desir qim tormëta. Merces uos clam dona gēta. Colors dautres beutaç. Car seu orguoil ifaç. La uostra humilitaç. P merce mo cosenta. Zausimēt et merces. Podes auer de me. Qeus amerai iase. Etot ço qem'çaia. Dona penrai enpaç. Aissi com bon soffrire. Qeus am tāt eus desire Mas men ual un onraç La noit qan sui colgaç. Eus or entre mos braç. Qe dautresser iausire.

[c. 62<sup>r</sup>.] Se ia p nullaltral men Qen lei ai tot gant uolia. Damor ede druderia. Ni menor ioi ni plus māg. Non uoil sab leis ni remāg Qi uol solaç auinen Ues na gillelma ses lais. On preç ebeutaç eiais. Ses pausaç sobre iouenç. P qel tramet p paria. Ma chanchon qella chastia. Ese las fer enlerāg Prendra laur elais lestāg De midon tenc embalia. Miraual ma tutta via. Uol la cōtessa gadāg. Etot son dāpnaie plāg. Ues naūdeiar onqeu sia. Port eu tant de segnoria. Cab sos amics macopāg E los enemics estrãg.

## Raimōt.

Sil que no uol audir chanchoç De nostra copagnias gar. Qeu chan p mo cor allegrar. E per solaç dels copagnos E plui per ço qeu deuengues En chançon camidon plagues. Caltra uoletat no destreg De solaç e de bel capteg. Pauc ual qi no es enueios. Eqi no desiral plus car. Eqi no se tremet damar. No pot esser gallart ni pros. Qe damor uen gauç e ue bes.

E per amor es hom cortes. Et amor dona lart elengen Per qe bon preç trob emātēg. Ben aia qi prim fo gelos. Qe tan cortes mester sap fair Qe gelosiam fa gardar. De mal parlar e de noios. Ede gelosia ai apres. Tan per qe mestau endefes. Aobs mi don caltra no deg Nes de döneiar mes estēg. Ben esauis ales de toç. Qi drut blasma de foleiar Car qi sensap amesurar Nō es ges adreich amoros. Eqi ben sap far nessies. Cel sab damor tāt qant ni es. Eu no sai trop ni no men feīg. Ni nō uoil ges qaltre mē sēg. De madona cui son cuichos. Desier lo iaser el baisar El tener el plus conquestar Et apres mança ecordos E da pos qeu li clam merces Ester no serai ia conques. P ioi ni p nul entresēg. Se ço qeu plui uoil no maptēg. Neudeiar de uos ai apres Qe duna sola sui cortes. Dunam chan edunam feīg. Eda qella miraual tēg.

# Raimōt.

Apena sai dunt ma prēg. [c. 62<sup>v</sup>.]

Ço qe chantan mandes dir.

Dunt peiç trac on plus mair

Miels en mon chant es deueg Gardaç chantar cu nō sēg. Se sabrai es deuenir. Ni ma bona dōna dēg. Eges de saber nūfēg. Mai nuls hom no pot faillir. Qi delei auia suuen. Lo plus nessis hom del rēg Qi lei ueia ni remir Deuria esser al partir Somis e de bel captēg Edūcs eu qe lam ses ençeng Ço sai mendeu ben iaudir. Pos tant gran ualor la cēg De nullautra nū destēg Ne sens lei nō pos garir. De la dolor qeu sostēg. Anc anul fin amador Non cuit mais qe deuenges. Qe de donas nú ue bes. Ni blasmar no pose de lor Unam tol lo iois dallor. Edel seu nū dona ges. Ni dautra no ma sabor Pero p lo seo amor. Son plui gai eplus cortes. En port attottas honor. Ben sai qe psa riccor Me tol ço qanc no promes. Et eu no sui tant apres. Qel meu prec maion ualors Mais aiço frāg ma dolor. Qe lai se parra merces Dūt fragnan atur ualedor. Et il atant deleisor Qel bes lor graiç epres El mal enloc de dolcor.

Tut li trobator engal Segon qe san de leser Chanton donas aplaser. Mas no sabon cui ne qal En trobon mais qe nō ual. Laudasi con¹ fai parer. Qes schers es eno ren al. Ma si eu nai chausida tal Com no pot ren dir mas bes. Som duc non disia mal. Dona ben cortes iornal Fai lo iorn gios uau ueder. Com nos pot pois estener. Qe nous port amor coral. Mais no cuich p comenal Qils fals no podon uoler. Co qe uolem nos leial P ço uiuran de captal. Qeus cab enieg uos esper. Saillor no prent son ostal. neu non cossir de ren al. Mas qeus seruir a plaser Uos de cui tēc miraual Deus benedigal leial. Eu encors uolgra ueder. Cela cui port amor coral.

# Raimōt.

Del<sup>2</sup> mes qeu chant e con dei. Qant laures gent et tēps gai [c. 64<sup>r</sup>.] Dunt puergers epplais Au lo refrais el gaubei Qe fan lauselet menut Entrel uert el blanc el uaire

Adūc se deuria traire. Cel qe uol qamors laiut Uas captenença de drut. Eu nō sui druç mas dōnei E no tem pena ni fais. Nim rancur leu ni mirais. Ni per ergoil nō esfrei. Pero temençã fai mut Qala bela de bon aire. No aus mostrar ni retraire. Mō cor gel tenc escondut Pos ac son prec conogut. Ses preiar e ses autrei. Sui entraç engreu pantais. Con porrei semblar uerais Si sa grant la odor desplei Qen qer no ac preç agut. Dona quanc nasques de maire. Qi contral seu ualgues gaire. Esin sai mant car tengut. Qel seu al meiller uencut. Ben uol com gent la cortei Eplasli solaç eiais. Mai nolagradon sauais. Qi sen desqi nī fadei Mas li pro sun ben uengut. Cu mostra tan bel ueiaire. P qe cascus nes laçaire Can de nanç le son mogut. Plus qe sil eron uendut. la non cre cam lei parei. Beutaç dautra dona mais. Qe flor de rosier qun nais. Nō es plus fresca delei. Bela dreita abcor cregut.

<sup>1)</sup> Ora leggerei piuttosto don.

<sup>2)</sup> Fuori in margine l'iniziale data è: b.

Bocha es oils del mot esclaire Anc beutaç plus noi poc faire. Si mes tota sa uertut Qe re noi es remasut. Chançon uai mi dir al rei Cui ioi guisa epres pais. Qes en lei no trob re mais Qaital con lo uoil lo uei Abqe cobre mot agut. Ecarcassona el repaire. Pois er depreç emperaire Etemeran son escut Sai fraces elai maimut. Dona gent maues seruit Car uolgues qeu fos chantaire. Mas no cuiei chançon faire Trous agues lofieu rendut Demiraual qai pdut.

### Raimōt.

Sicom lipeis an enlaiga loruida.

Lai eu enioi et toç tēps loi aurai.

Camors ma fait en tal dona chausir

Dont uiu iausent sol de desir qou nai

Tant es ualēt qo qāt ben mo cossire.

Me nais orgoil emcreis humilitas

Mais sils ten ions amors et iois amdos.

Qe re noi pert mesura ni raisos Tot altre ioi desconois *et* oblida [c. 64<sup>v</sup>.]

Qi uel sou cors coīt et cortes et gai Qe lais si sap dauinēt far et dir Apurs plasers tot ço qo diç ni fai Com noi pot maldire senes mētir Qenleis espreç honors se's et beutaç. E si nō ual lo seu cors amoros Amors na tort car mē fai enueios.

Bona dona de toç bos aibs cōplida.

Tant es ualēs part las meillors qu sai

Maisam deuos lo talāt el desir

Qe dautrauer tot ço cadrut seschai

Daitāt nai pro car delplus tē faillir

Pero nō so' del tot desesperaç

Qen riccas cors ai uist mātas sasos.

Paubren richir et recebre gēs dos.

Ves lo pais pros dōna et escernida

Repar mos oils on uostre cors estai

Ecar de uos plus pres n̄ posc

aisir.

Te'c uos alcor ades cossir deschai. Uostre bel cors cortes qom fai laguir El gent parlar el deport el solaç El preç el se's et la beutat de uos Pos qonc uos ui no fui anc oblidos Dona cui preç et iois et iouent gida. Ia no mames toç teps uos amerai. Camors ouol dot eu no posc gadir Ecar conois qous ai fin cor uerai. Mostra de uos ental gisa iausir Pensa't uos bais eus manei eus e'boç. Aqest donei mes dolç e cars et bos. E no lo pot uedar negus çelos.

#### Raimōt.

Aissi com mos cors es
Francs et fis ues amor
Am mai dumilitat
Ma iois asa part pres.
Qe mal traich ni dolor
Nō planc si mes cosens.
Qant i conosc honor.
Mais be dic sed clamor
Bona dōna et ualenç.

Tant me uedes coichar Se merce no socor. Tem qe naures pechat. Ese iā uegna bes. Ni gauç de uostramor Tāt fina uolontat. Non cre mais hom agues. Uas dona ni segnor Qa bels diç auinens. Enanç uostra honor. Et am tant de dolcor Louostre enantimēç Em uen parlar p grat La bocham na sabor Quāt ei dautras parlat. Dona cors gai cortes. Flor de ioi et damor. Emirail de beutat. Pros ne rix no fenges. Contra uostra ualor. Mas pro son conoissenç Qim fai ben ni honor. Et en loc de ricor. Sui uos obedienc De tant finamistat Cades eu trob millor Mon fin cor esmirat. [c. 65<sup>r</sup>.] Amors gel fis cors ues Sel noms es uers damors. Merçe et pietat. Alei dome conges. Cui son hom ualidor. Te clam qe latur uenç. Qem fachat tant donors Cab lei uas cui ador.

Me rendon chausimēc.

Qel cor iai pausat. Si qe nol uir aillor Ni er ia sol pessat. Esi os adiu merces. Qem faças tant damor. Alei damāt amat. Ai dolca franca res. Ar ai diç grāt folor. Car me pris ardimēt. Qeus qeses tant donor Mai sa fin amador Deu uenir çaudimēt De ric ioi et donrat En son elgrat auchor Esiam pdonat. Gent conqis la laudor. Els bos ensegnamē Qe deu uos a donat En un ior de pascor No serion cointat.

## Raimōt.

Anc uas amor nous poc res cōtradire

Pos ben iuole sos poders demostrar Per qeu no pose sa gerra sols attedre. Ca sas merces miret tot domegiers. Eia mos cors uas lei no er leugiers Cac nuls amas pos lo pimers coqis. Ni aqel es no fo de cor plus fis. Damor no fec ne sui de plui iaudire. Mai sol daitan cab ferm cor et ab clar.

Alei damāt mi fai ental ētendre. Don es sos preç sobrautras tan en uers.

Ia cōqisa nō er per me estiers

Si finamor q<sup>i</sup> amō cor aisis.

Lo seu ric cors p força nō lāguis.

De deu uolg<sup>e</sup>s sa grāt beutat deuire

Grāt ren pogra dautras dōnas onrar

Tant q<sup>a</sup>nt mars clau niterra pot
estēdre.

Es loseu preç de toç caps et primiers.

Et agran obs lo iorn uilās portiers Qanes uas le oqeu tan prī no uis. Qe mō saber ai paor qe maucis. Bona dōna li paser el dolç rire. Elauinēt respost qom sabes faire. Masi conqist qat autras nō posc rēdre Partiramē seu poges uolentiers. Qel uostre plaiç tē qē mes sobrēciers.

Mais en ai çom conort e ma fortis. Qe parages es uas amors aclis. Al ferm uoler dōt uos am eus desire. Dōnā iuiaç et simesuraus par. Qeus endegnes merces al cor desse'dre

Nomo tolla paors de lausengiers Qe ia negus no mer tāt plase'tiers. Aprim sabes ni lōg tan ne uesis. Per qel sia de mos affars deuis. Quitant si pert qim cuida plaser dire. Ni la segas pmō cor deuinar. Qaltretāt gēt au miels mē sai defe'dre.

[c. 65<sup>v</sup>.]

Qeu sai mētir eramāc uertadiers Tal uer ia qes fals e mensungiers Eqi diç ço p camor auilçis. Uas si dōt mēt et simeseis trahis. Chansuneita cel cui es mōpes liers Qes gais epros uolgra ben q<sup>o</sup>tādis. Mais en abant uai amō gēt cōq<sup>i</sup>s.

### Raimöt.

Molt eron dolç mei cossir E ses tot marrimen. Qāt la bella ablo cors gen. Humils franca et de bon aire. Mandet de sa mor estraire. Dūt eu nō posc partir. Epos il no rete Nillaus clamar merce Tut solaç mi son estrāg Pos delei mi sofrāg. Dona si os plagues soffrir Per uostren signamen. Cab dolç pres cars humilmen. Merceian cosis amaire. Uos auses mon cor retraire. En loc dautre iaudir Uos nō costera re. Emi feraç grant be. Qe malautes quan se plāg. Si nol ual si sen refraīg Dolça dona cui desir. Per uostre chausimen. Vostre bel acoillimen. No ue desque sabes faire. Del plus nous aus preiar gaire. Tan son espauentaç. Car es de tant rics plais. Mas ouidi retrais Qentrels lials amadors. No parages ricors. Ensegnamēt et bealtaç. Francesa et gens parlars. Gens accoillirs et onrars.

Cortesa gaia semblança. Vos fan sobrautras onrança. P qe iois e solaç. Reuiu abuos enais. Ves galge part biais. Eno mo fai dir amors. Mas uers euostra ualors. [T]ant es ptot esauchaç. Uostre precs rics et cars Tem qe noi part mos laudars. Pero ben sai ses doptança. Se tot ses plen abbalança. Qui met mais daus lun laç. P un grat pesa mais Da cela part lofais. Atresi creis uostronors On hom mais en dis laudors.

## Ramōt.

Sim destregnes dona uos et amor Camar nous aus ni no me posc est<sup>a</sup>ire.

Lun mē chauça lautrēfai remaner. Lun mē nardis et lautrēfai temer. Preiar nous aus p entendre iausir. Aissi cō cel qes narat amorir. Sap qe mors es mas pero sis cōbat. Vos clam merce ab cor desespat. Bona dōna parages et ricor [c. 66\*.]

On plus aut es et de maior afaire. Deu mais en se dumilitat auer. Car ab orgoil nō pot bon preç chaber

Q<sup>i</sup> ges nol sa achausimēt cobrir. Mas pos nō posc de uos amar sofrir. Merce uos clam p uostra humilitat

Qen uos trobes qalcuna pietat. Nome nogues uostra ricca ualor. Qeu nola posc un iorn plus enātaire. Pos anc uos ui ab lo sen el saber. De uostre preç creisser amō poder E māt bon locs lai diç et faiç audir Esios plages qel degnessaç graçir. No qeria plus de uostra mistat. Mais çaudera p geserdon lograt. Tut li forfaiç etotas las clamors. Qi mi sabes rancurar ni retraire. Es qar mausaç abelir ni plaser. Mais dautra ren qeu anc podes ueder. Autra chaison dona no sabes dir. Mais car uos sai conoisser echausir. P la plus fina et amais de beutat. Veheç lo tort enqe maues trobat. Vostre bel oil ela fresca color El dolç semblan plaisen që sabes

Me uos fai tant desirar euoler. Qa des uos am on plus me desesper. Efaç qe fol qar no mē sai partir. Mais qant eu pes qales qē fai la'guir.

Cossir lonor *et* oblit la foldat. Efuç mō sen esec ma uoletat.

# Raimūdus.

Aissi com cel qe ama no amaç.
Oai eu faç qai amat lo'iamen.
En sol un loc eges nomē repen
Anla uoil mais amar desesperaç
Qe dautrauer totas mas uolentaç
Eqar eu lam finamē ses enian.
Cre qil ual tant pqou noi aurai dan.
Audit audit p qeu son conortaç.

Car qi ben serf bon gidardon aten.
Ab qel seruir sia eu loc ualen
Qen aissi er molt miel gidardonaç.
Per qeu me sui auos deltot donaç.
Bella dona qed als no ai talan.
Mas desir uostre cor ben estan.
Mels qeus nous dic uos prec qo metedaç.

Qe mai uos am qeus nous aus far puen.

Eno mē lais mais pdreit espauēt. Qem sim faisia deuos plus priuaç. Hom diria qeu nera enamoraç. Po uers es qāc ren nō amei tant. Mais endreit uos nō aus far lo sembla't.

Vos ualeç tāt qeu cre q<sup>e</sup> sapiaç Qi meils ama sil prega plus temen. Eqals qe preg ades ardidamen. Bella dōna ia aqel nō credaç Cab enian nai esia en ianaç. Mais eu sui cel qe temen mor aman.

P qeu nous prec gaire mas enchātan.

Souent mauen la noit q<sup>a</sup>nt sui colgaç. Qeu sui abuos p semblāç en dormen. Adūcs istau en tan gran iaudimen. Ia nō uolgra esser resiaç. Sol q<sup>e</sup>m dures aqel plaisen pessaç. E q<sup>a</sup>nt mes ueil cuit morir desiran. P qeu uolgra aissi dormir un an. Bella dōna souēt sui accordaç. [c. 66<sup>v</sup>.]

Qeus an ueder eso uet uau dotant

Que nous plagues per qeu uistau atan.

Segner frāces qals qo sia baissaç. De tot bon preç uos anai milloran. Per dir efar trestoç faiç ben estan.

### Raimodus.

La gran beutaç el fin ensegnamēç El uerai preç ela bona lausor. El cortex diz ela fresca color¹ Qe sun en uos bona dōna eualenç Me donon eniēg de cātar esiença. Mas gran paor mi tol egrā temēça Qeus nous aus dir dōna qeu chāt deuos.

Eren nō sai si mes odāps opros.

#### Raimodus.

Car uos am tant dōna celadamēc. Qe ren nō sap mas quāt eus eamor Ni uos oisas tan gran sobre timor. Mo tol ades q<sup>e</sup> nous aus far paruença

Tal paor ai qi ra ni mal uolença.

Maiaç donat car uos port ben uolēça

Epos mō cor nous aus dir enrescos

Preiar uos ai siuals en mas chāços.

la nō serai uencuç ni recreenç.

De uos amar sia sens o folor.

Car seu folei p uos mais es honor.

Qa se ab autra ma uondaua mō se'ç

Esi ricor me tol uostra ualença.

Per merce us prec qe humilitas nos

uēça.

Si uals daitan dona geça cercanfos.

<sup>1)</sup> Il verso è aggiunto in carattere minutissimo.

Qe mō seruis uos plaça esia bos. Asius matrei pro dona e conoisseç Qe ia mō cor nous uirerai aillors. E mes faires gant uos plaira secors. Qed eu serai detoç lomal girenç. Sol qeus plaça qe naias mātenēça. Ocor dona qi damar uos consença E no siaç de semblante orgoillos. Uas me qeu soi humils et amoros. Dona gençer canc fos de nulla genç.

Ela meiller de totas las meillor. Per uos morrai com dis ades paor. Si nous pren merces et iausimēs. Bona dona aias en soueneça. Al cor açaças *et* nō faças paruença.<sup>1</sup> Tro conoiscaç qe sia ben raiso's. cauze çaças qualque re¹ Mon bel esgarde sabere et cossença. Etoç bos aibs uos fan auer ualēça. P que retrac uostre prec cabalos. Al meil qi eu sai en ma bonas chaçōs.

Ore del cel mia gram colpa Dime pecca emia gram colpa. Ore del cel eua comando. Lanima mia el corpo eauu d'mando. Per iesu xpo saluador. Kide eser çudegador. Ço dulce padre che saui. Kema mester e conoxi O bella dolce matre mia Madona santa maria.

Per me prega lo saluador. Ke de ben far me de ardor  $A\overline{m}:$ 

[c. 67r.]

## pere uidalus.

Bem pac diuern et de stiu. Et de freç et de chalors Et am neu aitan com flors. E pro mort mais qauol uiu. Qen aissim ten esforciu Egai iouent et ualors Ecar am dona nouella. Sobraumēt et plus bella Qem par rosas entre gel Eclar tēps am tribol cel. Ma donam pres soloriu. Denan mil combattedors Econtral fals fegnedors Tem establit mõt echiu P qel seu rics segnoriu. Lausengiers no pot far cors. Qe sen e preç la chapdela Egant respont ni apella Sei diç man sabor de mel Dun senbla asan grabiel.<sup>2</sup> Et fai temer plus qe gruj. Al uillan doneiadors Et alfis conoissedors Assolaç tan agradiu. Qal partir qecs uir et pliu. Qe dones de la millors P qem tramen cembela. Em trail cor de sot laisela. Dōt ma lial et fidel

Aggiunto tra linea e linea in carattere minutissimo.
 Il verso è aggiunto nell' interlinea.

Eiust plus qe deus abel. Don rat preç nomenatiu. Cres tan la sua ualors. Qe no pot soffrir laudors La grant força del uer briu. Sei enemics son chaitiu. Esei amics rics e sors. Frūt, oil. nas. bocha et massella Blanc peiç ab dura mamella. Del tal del fils israhel. Et es colomba ses fel. Perçom ten morn et pensiu Aitan qant istau allors Pois creis men gauç et dolcors. Qant del sieu cors bel maisiu Cai si com de recaliu. Ar ei calt et ar freidors. Ecar esgaia et isnella. Ede toç bon aibs pulcella Am la mais per sant rafel Qe iacob no fe rachel. Vers uaiten uas mot oliu. Edim alas tres sorors. Qe tan mi plaç lor amors Qinç en mō cor las escriu. Uas totas tres ma meliu. Em faç donas essegnors. Eplagram mais decastella Una fresca iouencella. Qe daur mil cargat camel Ab lemperi manuel. Franc reis proenca oseppella. Qen sancho laos desclauella Egastaos la cera el mel Echai tramet uos lo fel. Per celui com appella Sāc iacme de compostella Bertoni, Canzoniere.

Et lusia tel michel Qel ne val mais qel delcel. [c. 67\*.]

## petrus uitalus.

Nulç hom no pot damor gandir Pos qel seu signoriu ses mes. Au tot li plaç au tot li pes Ses talans iuient aseguir. Esapchaç com enamorat. Nō segra altra uolentat Mais lai ouol amor lai cor Ni no garda sen ni folor. Adūc sab eu pauc descremir. Qeu mī gardai tro qe fui pres. Col fol aucel gant aut lobres Qes uai cuiçosamēt aucir. Et eu cuichos me mis en tal laç Dūt erā tenç p ençignaç. Qen poder son de tal signor Qi non uol far ben ni honor. Ni rē no degrom meil fuçir Com fai mal segnor qi pogues. Mas fugir no lo posc eu ges. Coltra lamar manat ferir Amors deuers senestre laç. Tal colp pqeu sui chai tornaç Dōt murrai dir et de dolor Si gauç enter no mē soccor. Eagauç me pogra garir. Dire madona si uolgues Qe p ma fe salei plagues Nol degra ma mort abelir. Car tut so seu endomēgaç. Si nolo dic ges ço sapchaç. Per qe me faça mort paor Mas qil p son amador Daltro mal me pogra garir

Mas adonc ma trencat lofres.

Ma bella dōna mem promes
Ço dunt ma grāt cor amētir.

Eseruisi mal gidardonaç
Acel qel pren es grant peccaç
Qe p mal gidardonador
Son paubre maīt bon seruidor
Ben degra madona chausir
Com suj tornat en sa merces.
Ca p raison ual bona fes
O fal lo poder de seruir
Qen las riceas cors pietaç
Des encolpal plus encolpaç.
Per qe humilitat ab riccor.
Dona attut autres iois sabor.

## petrus.

Ges pel tem fer et brau.

Qe duç tēper et uenç
E torba laulemenç
E fai lo cel brus et blau.

Nos cāia mos talenç
Anç es mos pessamēç
En ioi et encantar
Em uol mais allegrar
Qan uei la neu sus en lamōtagna
Qe qant la flor se spandi p la plagna.

Dōna de uos mi lau.
Car es dolça et plaisenç
Ela plus auinenç
Qe negus hom mentau.
Qel uostren signamenç
Uos fai als conossenç
Ben dir etener car
Et ami tant amar
Qel cor el sen me dis cab uos remag<sup>a</sup>.

[c. 68<sup>r</sup>.]

Essem fai mal qat autra mī copaga. De lai on uenc ni uau. Son uostre ben disenç Esers obedienç Com cel cab uos estau Per far uostre talenç Eia franc chausimēç No deu mais tar iar. Cho qem fai esperar. De pos artus an cobrat embertagna Nō es raisons qe maisiois mi soffraga. Eqi uos ue ni au. N pot esser dolenç P negus marrimēç. Edona tā suau. Ma podera em uenç Vostra bocca ridenç Mas qant uos uei parlar No pose mos oils uirar. Tan mabelis uostra dolça copagna. Qe dautra mes saluaia et estragna. Amors et ioi men clau. Et amesuram senç. Ebeutaç et iouenç Malegra et mes iau. Efranc cors et genç. Mes de tot mal girenç. Bel ris ab dolç esgar Mi fan rire iogar. Cortes solaç mi reten engadagna. Egauç entier me tol trebal e lagna. De lai on creis lo fau. Miuen un chaudimēç.

On sui iais et iaudenç.

E ial fals mescreçenç

Oral no depitau.

Cobes mal despendēç

Po emp¹

Noi cuit rem gadagr²

Se tut se peng et mira et saplagna

Tot son affar nō ual una castagna.

Lo cor a flac et cau.

Eual mende nienç.

Qe per mil saramenç.

Nol creria hō dun clau.

Edolon men las denç.

Qant parlo de tal genç.

Per qeu mē uol estar.

Des aug filç dalbar.

On maluastat se soiorn et se bagna

Eson preç es aital cū fil de ragna.

Vol en mon uers mandar

Al rei ualen et car.

Qe si cha pert proença pauc gadagna

Pel bel soiorn qi prēt lai en espagna. Fraire rir et iogar.

Soil per uos et chantar.

Mais ar esdreich qe sospir et plagna. Car uostra mort mes saluaç et estrag<sup>a</sup>.

Bel scebelī p uos amai sardagna.

# petrus.

**Q**ant hom onrat torna engrāt paubrera.

Caestat rix et degrāt benenança. De uergogna no sap rē cō se qera Ainç ama mais cobrir sa malenāça. P qes mager merces et plus frāc dos Can hom faben al paubre uergognos Ca maīt autres qāt il qer afiança. [c. 68<sup>v</sup>.]

[E]u era rix et de bona manera Tro madōna ma tornat en errança Qe mes mala et saluaia et gerrera. Et an gran tort q<sup>a</sup>nt assim desenāça. Qen mi no pot trobar nulla occasos. Mais qali sui fidels et amoros. Ni daqest tort nō uoil far perdo-

nāça. La soa gerra mes tant sobrencera

Qem sī fa mal nō aus penre ueniança

Qe cant gen ni cāge ma carrera De uāt mos oils uei sabella se'blança

Ni nō so' ges del forçer poderos Ni del tornar.

### petrus.

Alei nōual força ni engeng q<sup>o</sup>u qera Plus cal enclaus qāt a de mort doptāça

Qe bais de dēç etrauc *et* fai archera

En uer de lost de trere prēt esmāça Mas lautre archier es defor plui çigno<sup>s</sup>

Lofer primer per aicellos rescos. Don mil carrel liseu bel oils mi lāça. Il es tā dolç et franca et plasentera. Ab cortes diç et abbella cuidança. Per qeu nō au poder qeu mē soffera

<sup>1)</sup> In questo punto la scrittura è molto sbiadita e non mi è possibile leggere la fine del verso.

<sup>2)</sup>  $-\tilde{g}r$  sono d'altra mano.

Plus qe lausel q°s noirit lai pfrança Qāt hō la pella et il respōt cuichos Sap qe mors es psun cor uoluntos Ema dōnā ten en aital belança. Tort ai qar anc la pellei mēsongera Mas druç cuichaç. nō asen ni mēbança.

Qa pauc nō mor car tan mes uertadera.

Qe lognat ma de la poura sperança. Dōt eu era alas horas ioios. Era remang damor *et* de ioi blos. Se gauç enter nō men fai accordāç.

#### petrus.

Anc no mori p amor ni per al.

Mas ma uida pot ben ualer morir

Qant ueu la ren qeu plus am et
desir

Erē nō fai mas qe dolor e mal. Nonual ben mort mas ancar mes plus geu

Qen breu serem iauell et il et eu. Esai seu pert lomeu el seu iouent Mal mes del meu mas del seu p un cent.

Anc eu nō ui plaç tāt descomenal Qe qant eu posc nulla rē far ni dire Qa lei deia plaser ni abelir Iamais nō qer far nul autre iornal Etut qant faç par ale uil eleu. Ni pmerci ni pamor de deu. No posc trobar enlei nul chausimēt Tort a de mi e peccat ses content. Ester mon grat am tut sol ses cabal. Le qe nū degna ne ueder ni audir. Las qen ferai pos no mē posc partir.

Ni chausimen ni merce nō mel ual. Tenrai malus del enoios romeu Qe qer et qer canc dela freida neu Nais lo cristal ont hom trai foc ardēt

Eper esforç uenç brom lo bon soffrēt.

Bona dōnal uostramic natural.

Podeç si os plaç leugeramēt aucir

Mas allagenç uos fareç escarnir

Epos aureç un peccat criminal.

Qeu som uostrom hom et rē nō

tēg pmeu

Mais bē laissom p mal signor son feu.

Epos ual pauc rix hō qan pt sa gent.

Qa darj rei de psan fo paruent. [c. 69<sup>r</sup>.]

De tot me sui gettaç anomēcal. Com hom uolpiç qi soblida focir Qe no sab torneiar nisab guēchir Qar len chauca ses enemix mortal Nō ai conort mas aqel de iudeu Qi se fai mal faion ades lo seu Aisi com cel qat orba se defent Qe pdut a la força et lardimēt.

# petrus.

Sim laissaua de chantar
Per trabail et p affar
Bem leu direm las genç
Qe non e aital mos senç.
Ni ma gallardia
Com esser solia.
Mais ben oposc enuer iurar.
Canc mais tan nū plac iouent
Ni preç ni cauallaria

Ni dōnei ni druderia. Siu pogues accabar Cho qem fai començar Meu sobre forciu talenç. Alexandri for nienç. Contra qeu seria. Ese adeus plasia Qem degnas aiudar. Ial sol uera monimenç Longamēç no staria Sot mal serua segnoria. Hom nos deuria tariar De ben dir et de meilç far. Tant qan uida les presenç. Qel segle nō es mais uenç Eqi plus isi fia. Fai mager folia. Qa la mort pot hom prouar Qan pauc ual lo remanēs Po es fols qi nos chastia Eno regna en cortesia. Mas tant ai de qe pensar Per qeu nō posc deliurar Toç mos onraç pensamēç Pero bos començamēç Me tol bona uia E no sen cabia Mas eu p sobre forçar Cuigei des felons mescredenç Embreu reucobrar soria Edamasc e tabaria. Tant es dolça p amar E bella p remirar Ecortesa et conoissenc Sic cals pros et als ualenç Debella paria Qe si uer disia

El mon nō auria par
Mais fraiç ma tal milç conuenç
Qe sun sol men attendia
Estort et gaurit mauria.
Ges no maus desesperar.
Alei dun flac rei auar.
Cube sobraur et argenç
Ecuias qar es manēs
Cautre deu nō sia
P sa manencia.
Qa uer lo fai renegar.
Mais qant uerra al iuçamenç
Car comprara sa feonia.
[c. 69\*.]
El enien et la bausia.

#### petrus.

Bona uetura don deus al pesans.
Car son ardit et darmas bē apres.
Et anbaissat lorgoils as genoes.
E fai lostar auniç et sotteran.
P qe uolrai tos tēps lonor de pisa
Car an uēcut lo pfet orgoillos
Car solle noi del uillan borbonos
Mi trēcal cor et mel fraīg emel bisa.
Aleman trob deschausiç et uillan
Eqant negun se fe'g esser cortes
Ira mortal cosenç et enoi es.
Elor par lar sembla ladrar de can
P qeu nō uolgri esser signor de
frisa

Ausir souent loglai del enoios Ainç uol estar entre lo'bart ioios Pres de midon qes blanca et g<sup>a</sup>ssa et lisa.

Epos meu es mōt ferrat et milan Amō dan get alaman eties

Esem creira riccart rei des engles Embreu dora tornara psa man. Loriesme de palerm et defrisa Qar an conqis la soa redēpços De mi di ben se pel marqes nō fos. Cinc marcx nō preç una marcha chemisa.

Era maberc deus et saint iulian. En la dolçe terra de cānaues. Qen proença nō tornarai euges Qe chai ma collon treuisa's et forlan. Qesauer posc cella qai tāt enqisa De lai soiorn lo gallart rei nāfos Qe farai chai mos uers et mas chāços P la gencer canc fos damor enqisa.

#### petrus.

Quant hom es en autruj poder No pot tos sos talenç complir Ainç li uen souen agenchir P autrui grat lo seu uoler. Epos en poder me sui mes Damor segrai los mals els bes El tort el dreich els danç els pros. Qaissi mo comanda raisos. Eqi uol el segle plaiser Mantaç ueç la uient assoffrir Cho qel desplai ab gent cobrir Assemblança de nō caler Pos gant uerra qe son locs es Contra cels qe lauran mespres. Nō sia flac ne nuellos Qen grant dreit noc pauc de chasos. Preç et iouet uoil matener E bonas donas obeçir Et accortesa gent seruir Eu nō ai grant cura dauer

Epero seu poder agues.

Nō es cōs ni ducx ni marches.

Acui miel plagues messios

Ni mēs si pac dauol baron.

Bona dōna deu cuit ueder.

Qant lo uostro gent cor remir.

Epos tan uos am mos desir

Gran ben me deuria eschaser

Caissi ma uostramort cōqes.

Euencut elaçat e pres.

Cab tot lo segle si meus fos.

Me tenria paubre senç uos.

Dōna qant uos ui remaner

[c. 70<sup>r</sup>.]

Ni deuos mi uēc appartir. Tant mangoisseron li sospir Ca pauc nō mi uen acader Hai cara miga franca res Vallam ab uos deus et merces Retenes mi et mas chanços Se tut pes alcortes gelos. Tant ai de sen et de saber Qe de tot sai lo meil chausir Esai conosser et graçir Qim sab onrar ni car tener E tēc me allus dels cenoes. Cal bel semblan gais et cortes Son als amicx amoros Et als enemicx orguillos. Car qi pot et no uol ualer. Car no ses forca demorir E qar la mort nol degnaucir P far ēnoi edesplaser Epesa mi dun rat pages Qe recoil la renda el bles Cors poirit et cors uermenos Ester grat de deu et de nos.

Emperaire del genoes. Remaing et ai gran feu coqes Qes auines et car et bos Esui amicx dels borbonos.

#### petrus.

Pos tornat suj en pro ença1 Et amadona sab bon Ben dei far bona chançon Se ual p reconoissença Cab seruir et ab onrar Conger hom de bon segnor Dons et benfaiç et honor Qi bel sap tenir encar P qeu men uoil esforçar. E cel qui longa tendença. Blasmon fai gran fallison Qar an artu li bretton On auion ler pliuença. Et eu p lonc espar Ai conqist abgreu dolçor Lo bais qem força damor Qem fes amadona emblar Qar or lo dogna autreiar. Ecar and no fis falença Sui enbona suspeiçon. El maltraiç mi torna en pro Pos lo ben tan get comença Epoiram sen conortar. Em mi tut lautramador Ca sobre forçiu labor Trac de neu freia foc clar Et aiga dolça de mar. Ges peccat pris penedença

Et aiges ses tor perdon. Epres denient gent don Etrac dira ben uolença Egauç enter de plorar. Edamar dolca sabor Esui ardic p paor Esai pdent gadagnar Egant sui uencut sobrar. Qesters no agra garença. Mais ca sab qeu uencuc son. Sec ma donaital raison Qe uol qeu uencut la ueça [c. 70v.] Caissi deu appoderar Franc humilitat riccor Eqar no trob ualidor Qi lemen posca iudar Mais precs et merci clamar. el<sup>2</sup> Rainer pma credença. Nous sai par ni copagnon Car tut li ualent baron. Ualūt soç uostra ualença Epos deus uos feç ses par Emios det per seruidor. Seruirai uos p laudor Edals gant opoiria far. Bel rainer gioses sius par.

# petrus.

Mara miga dolç et franca. Couinēt e bella et bona Mon cor auoi sa bandona Si cab altra nōse stanca Per tant port amor certana.

Prima v' era forse scritto: prodença; poi il -d- fu abraso.
 Così, senza iniziale, nel codice. Leggi: Bel.

Senç orguil et senç ufana. Edesir mais uostramança. Qe lombardia ni frança. Ecar es arbre et branca Onfruiç degauç se saisona. Epero qi auoi sa bandona Nō tem folçer ni lauanca Cal uostramor segurana. Garis em reuen em sana Em tol ira et pesança Ab gauç defina legrança. Vella ricca teng p manca. Qant apoder et non dona. Emal acuil et peç sona. Ges nos dol de pe ni danca La bella naa guillelmona. Ni es falsa ni fellona. Ni porta croça ni çanca Canc tant bela citadana. No nasquet nitan dolçana Ne la filla na costança On iouēt salta et dança. Qi den dien lup se ranca No sai cossel mais qe pogna Ocom tot uiu lo repona En priuada poderança Alei de ceca uillana. Recredent cor de putana Se tut sa taulat ses lança Nis pena deplir la pança.

### petrus.

Tant ont ben dit del marqes. Zuglar truant egarbier Car tut enson uertader.

Qeu nō sai qen men dises. Pero li sua ualença On toç ben nais et comença Ere nouela ualor Fai dir uerais laudor. Esel rei aragones No magues tolt allegrer. Eu auri fin ioi enter. Abledonas de carcasses. Qe trop ma belis et magença. Lor fais et lor captenēca El princes eli comtor El duc eli uauassor e¹ co ma lombart conqes. [c.  $71^{r}$ .] Car mapellon car messer. Car eu no ui anc archier Tan gent ni tam prim traxes Qe nafrat ma ses falença Ab un qairel de plaisença Fabregat de foc damor. Tembrat con dolça sabor Loil el cel prim lonc espes El bel nas en loc darbrer Es larc qe tan grant colp fer Ab un esgart de manes Dūt escut no fai garença E se tant poss far qem uença. No mon tēc adesonor Qel fort uençon li forçor Ese mon fraire saupes. Qim reten p soldader. Nol tengra boge daçer. Qe ueder nō la uēgues. Etrobera ses fallença

<sup>1)</sup> L'iniziale manca nel ms.

Dolç fruiç donrada semença en cort de ualent seignor. Ab una uinēt traichor.

#### petrus.

Ben uiu agrant dolor Qi pt son bon seignor Qeu ai pdut lomeillor. Qanc mors pogues aucir Egar no pose morir. Ne uol dreich com saucia. P ma uida gandir. Men anei en ongria. Al bon rei naimerich. On trobei bon abrich. Et auram ses cortric Seruidor et amic. Et aura grant honor Se ma p seruidor Qeu posc far sa laudor P tot lomont audir Esos preç enantir. Mais daltron cal mon sia. E car mi sap chausir. Ne mac bella paria. Meins ne prec maint croi ric Manēt abcor mendic. Ediron tut qeu dic Del fils de Lodoic. Ben non ama ualor. Qil uol creire traichor. Ni ser galiador Escoltar ni audir. Qe ser fai ioi de lir. Ebaisson cortesia. Epognon entradir. Lor segnor chaschun dia.

Calexandre moric P son ser qel tradic El rei daire feric De mort cel qel noiric. Per qeu nō uoil riccor Mais de gauç et damor Qar ben tēc afolor Qi trob uol enrichir. Cho dunt no pot iaudir. Qeu nō uoil manēcia Don tutta gent mahir. Nim diga uillania. [c. 71<sup>v</sup>.] Mais am lei gem tradic De lora que la uic Epois tan ma belic Mon cor no sempartic. De rosa de pascor Sembla la sa color Ede lis sa blancor Egan la uole bastir Deus imes son albir Qen ren als no la uia En lei uolc reuenir. Amors et druderia. Cun esgart me feric Dūt anc pos nō garic Egarrai quanqes tric Oioues oantic. Chançon uaiten paruic Algran de bon episc Edili qe nos tric De far tut lo mon ric. Alaman trop uos dic Villan croi et enic Qe de uos nos iaudic Qios ama nios seruic.

#### petrus.

De chantar mera laissat Per ira et per dolor Qai del comte mon segnor. Mas pos uei cal bon rei plac. Farai tost una chançon Qe portom en aragon. Guillem emblais col romeus Sel son lor par bos et leus. Eseu chant com hom forchat Pos mon signor na sabor Non tenga p sordeior Mon chan qel cor me uirat De lei on anc no ac pro Qem geita de sospeçon. El partir es mē tan greus Qi ren no lo sap mas deus. Traiç sui et engānaç Alei de bon seruidor Qar hom li ten afolor Cho dūt degra esser onrat Enatent tal giderdon Com sel qi ser afelon. Mas seder enan sui seus Anc menis me tenc qe iudeus Atal donam sui donas. Ont nais de ioi et damor Ede preç et de ualor On sa fina sa beutat. Com laur enlardent carbon Ecar mocs preç li sabon. Bem par qel segles es meus Eqel rei ten ame feus. De fin ioi sui coronat Sobre tot empador Car de filla de comtor. Me sui tant enamorat

Qem ual mais un pauc cordon Qe na Raimbaldam don Nel rei riccard em piteus Ne lator en abangeus. Del scebelin sautrem son Et am puos alion Mas chantar uos ui son breus. [c. 72<sup>r</sup>.] Per qem staç marriç et greus a lobam dis qe seu son Et an ben dreit et raison Qe pmafe meil sui seus. Qeu nō son dautrui ni meus.

#### petrus.

Per pauc qe de chantar nū lais Car uei mort iouēt et ualor Epreç qe nō trouon sa pais. Cus qex lem peing el getta por. Euei tant regnar maluestat Qel segla uencut et sobrat Si qa pena trob nul paes Qel cap no aia son loc pres. Emout de frança tot les glais. Dels qe solon estre meillors. Qel rei nō es fis ni uerais Vas preç ni uas nostre segnor Qel sepulcra desamparat. Ecompra euent efai mercat Aitressi com serus borges Per qe son aunit ses frances. Del rei despagnam tenc afais. Ca tant uolon gerra ues lor Ni car destriers ferrans ni blais. Tramet als maors p paor Qe lor orgoil lor a doblat Don il son aunit et baissat

Eualgra mais sa lor plagues

Qen trels fos pais et leis et fes.

Mas ia non cuiç hom qeu ma bais

Pel rics se tornon sordeior

Cuns fins iois mi capdela empais

Em ten iausent ental dolcor.

Qem soiorn enfinamistat

De leis qe plus miuen agrat

Ese uoleç saber qals es

Demandet la encarcases.

#### petrus.

Plus qel paubres qe iaç enric ostal Q° nō cas plang se tot sa gran dolor

Car tem qe torn adēnoi alsegnor Nō maus plagner dema dolor mortal Bem dei doler qaut elam fai orgoil Qar solamēç als nō desir nī uol Qal si ual res nō laus clamar merces Tal paor ai cades se noi de me. Maisi com cel qe badal uerial. Qel sembla bels contra la resplandor Qan eu les gart nai alcor tal dolcor Qeu men oblit p les qeu uei aital Bem bat amors ablas uergas qeu coil.

Car una ueç enson reial cabdoil.
Limble un bais dunt enqer mē soue.
Ha com mal uiu qi ço cama no ue.
Si maiut deus peccat fai criminal
Ma bella dōna qar miels nō mi
soccor.

Q'l sab qen leis ai mō cor et mamor Tan qeu nō pes de nul autre iornal Deus p qem sona aital gent ni ma coil Pos pro nom tē de ço dun plus mi doil.

Ecuidam dūcs aisi lognar de se. Ainç soffrerai ço cai soffert anc se. Qar soffrir tang assegnor natural Lo tort el dreiç el sen ela folor. Com de gerra nō pot auer honor. Pos eis ses grat faidiç de son ostal. Ben soi faidiç se de samor mi toil. [c. 72°.]

Nō mē tolrat ainç lam mais q<sup>e</sup> nō soil

Tenrā ia uil pos amal mi rete. Nō odeu far car pamur maue.

#### petrus.

Neu nigel ni ploia ni fain Nū tolunt deport ni solaç Qel temp oscur mi par clart aç Pel nouel ioi engem refrain Qar ioues dona ma conqes Eseu lei congerre pogues. Qant la remir tam bellam par. Qe de gauç cuiera uolar. Com lastors des pres en la rain Qes fers tro qes a domestaç Pois torna mainers et priuaç Ses qi bel tegna ni aplain. Eual mais dautre qant apres. Tot autretal usages es. Qi ioue dona uola mar Qe gent la deu adomesiar. Las auenturas de galuain Ai tottas et dautras assaç. E qant sui en caual armaç. Tot qant conseg pesseç e frain Cent caualiers ai tot sol pres.

Enai agut tut lor arnes.
Cent donas ai fachas plorar.
Et autras cent rire et iogar.
Ab pauc de foc fon laur el frain.
Lobres tro qes ben esmeraç.
Don lobra es plus plaisenç assaç.
P qeu de loi mal trait no plain
Ecel foc damor sen preses
En lei si com en mi ses pres.
Deben on al pogra chantar.
Mais hom nos deu desespar.
Essi mos affars ma uengues
Tot an aissi con eu mi pes.
Al meu enperi ses doptar.
Fera tot lo mon sopleiar.

#### petrus.

Drugoman segner se agues bon destrier

En fol plaiç forō entrat me gerrier.
Ca qi meses qant hō lor me mentau.
Mi temon plus qe callas esparuer.
E nō preson lor uida un dener
Tan mi sabon fer et saluage brau
Qant ai uestit mū fort auberc enter
Eceint lo brant qē decengit lautreir
La terra crolla p aiqi on uau.
E nō ai enemic tāt sobrancer
Qe tost nō lais las uias el sentier
Tant mi dopton qan senton mō
esclau.

Dardimēt uall rolant et oliuer. E de dōnei berart demon desder. Car soi tan pros pacho nai bon lau. Qe souenet mi uenon messager. Ab anel daur ab cordon blanc et ner. Ab tal salut don tot mō cor ses iau. En tuttas res semble ben caualer. Sim sui et sai damor tut son mester. Etut aqo qa druderia bau. Anc en chambra non ui tant plasenter

Ni ab armas tant mal ni tan sobrer Dūt ma ma em tē tal qe nū ue ni mau.

Esseu agues caual adreich corser. Soau se stes lo rej p balaguer. Edormisse planamen *et* suau. [c. 73<sup>r</sup>.]

Qel tengra em paç proença et mōpesler

Qe raubador ni mauaç ronciner. Nō rauberūt mais alta ueç ni crau Esel rei torna tolosa el grauer. El coms eis fors abses chattiu darder Dūt tut iorn criont aspa deorsau. Daitan me uan qeu nagra colp pimer Eferai tant qe nesparan dobler. Et eu ab lor qe la porta nō clau. Esseu cōsec gelos ni lausengierș Cab fals conseil gaston lautruj sabrer Et abaison ioi apresen et affrau. P uer sabran qal son li colp qeu fer. Qe sauion col defer odaçer Nollor ualdran una pluma de pau Hanierna merce de monpesler En raina çai amares caualler. Dūt oi mais creugut deu.

# petrus.

Tainç bon torneiç ai bastit p colps que fer tan mortals. Qen loç nō uenc qe non crit. Choes empeire uidals.

Cel qi manten preç et cauallaria
Efa qe pros p amor de samia.
Et ai mo mais batallas et tornes.
Qe mōges paç et semblā mala ues
Trop soiornar ni estar en un loc.
Ben aia cel qem noirit
Car eu saup esser aitals.
Esi deus ma enricqit
Nō tang qeu sia uenals.
Qeu sai cent dōnas qo cascuna uolria
Tener amsi se auer me podia.
Mais eu son cel qanc nō gabe nī fes
Ni nō uolc trop parlar demi meses.
Mas dōnas bais et caualer deroc.

#### petrus.

Baron ih'e qi enla croç fomes P saluar cristiana gent. Nos manda attuit comenalmēt Qa nem cobrar losaint paes. On uenc p nostramor morir. Esi nol uolem obeçir. Lai on feniran li plait Naudirem maint esqui retrait. Qel saint paradis qens pmes. On no a pena ni tormet El uolra tiurar francamēt Acels qi ran ab lo marches Vltra la mar p deu seruir Ecel qil nō uorra seguir No ia negus brun ni blai Qe nō posca uer grant esglai. Eueiaç del segle qals es. Qar qil seg plus alpeç sen prent Per qe noia mas un bon sen. Com las lo mals et prendal bes Qe pos la mort uol assallir

Nigun no pot ni sab gandir. Dues pois tuit morem atraisat Ben es fols qi uiu mal ni lait.

#### petrus.

Molt me bon ebel Quant ueich de nouel La foulla enramel. Ela fresca flor. Ecanton laucel Sobre la uerdura. Eil fin amador Son gai per amor Amaire druç sui eu. Mas tan son li maltraich greu Qen ai soffert longamen. Cu' pauc nai caniat mon sen. Pero de bon sen Am de fin talen. Amor e jouen. Etot can mes bel. Cab ior longamen. Vio e renouel. Col fruich el ramel. Qant oil lauçel Qen mon cor ai fuolla eflor Qem ten tot lan enuerdor. Et engauch enter . p qeu Non uei ren gem sia greu. Com qil fos greu. Eram ten p seu. Lagençor soç deu E de meillor sen Car conos ben. Qeu lam de fin talen. Si gen mon iouen.

[c. 74<sup>r</sup>.]

Epois loniamen. Seruirai lo seo cor bel. Gai et adreich nouel. Alei de fin amador Ca tot son cor enamor Gen aurai damor. Fuoil fruich effor. Eram e uerdor. Sanc res mi fo greu. Qe p amador me ten com lo seu. E prec la p deu. Qil esgart com eu Li aurai estat de bon sen. Canc no cangei mon talen Si non am flor ni ramel. Mas p lei ni chan daucel. Plus gai qe lauçel. Serai qe si li es bel. Cu' dolç bais nouel. Me don pamor. Qanc dautre ramel. No uole coillir fror. Ni fruit ni uerdor. Ni anc amador. No uiqis canges plus greu Epois illan ten p seu Seruirai li en mon iouen. Pois ueilç si uio longamen. Mas ai longamen. Mon cor e mon sen. En far son talen. Plus qen chant dauçel. P lei amon iouen. Etot gan mes bel. Caissim renouel Col fruich el ramel Can puois ren far p samor.

Eu non desiru altra flor. Mas qa lei plaça p deu. Qen sem siam et il et eu. Car sos hom soi eu. Noil deu esser greu. Si fa ben al seu. Qe molt longamen. Ai estat p deu Del tot ason sen. Esi per talen. Pert tot mon iouen. Pauc mi uaran chant daucel. Mas sa ma dona fos bel. Tener me pogra enuerdor. Com som elial amador. Sob altro amador. Mauet ben damor. Cam li emblei la flor Canc plus non aich eu. Com ten en uerdor. Cam tot lal mes greu. Esalbergal seu Per amor de deu. Tener me pot longamen. En ualor et en iouen. Gais e cortes e nouel. Com bella flor en ramel. Nauierna de bon sen. Vos ai estat longamen. Mas era me renouel. Com bella flor en ramel.

### petrus.

Tan me plaç Joi e solaç Domes honraç P qeu faç.

Breu chanços uiaç Bon reis euoil qa prendaç Esim demandaç. Tan souen per qen chantaç. P far ēnoi als maluaç. Egauch anos enueiaç. Ben sapchaç. Seu fos amaç. Qeu aucirar esmeraç Echantaraç preiaç. Car on plus sui malmenaç. Faiç meraueillaç. Moç abon soneç dauraç. Cami no ual amistaç. Ni no chant mais de percaç. Plus honrac. Fora com naç. Sil bais emblaç. Mi fos daç. O sol autreiaç. E no uol qe qeiraç. Ontos mos graç. Qe ben leu mal me faraç. Far souen fai cobertaç. Faillir lo plus ensegnaç. Cor dolcaç. Gen faiçonaç. Merce maiaç Pietaç. Vos lam conseillaç. Qe destreiç sui e coitaç. Ha dona gardaç. Mon cor e nollauçiaç. [c. 74v.] Qenganç etort e peccaç . Er seu muor desespaç. Ab us daç.

Menuç plumbaç. Nos atricaç Malueistac. Et escarsitaç. Euos raimon nō gincaç Cades nō faissaç. Debon aitan cō poscaç. Qe om manēç cobes serraç Val meinç qe hom soç terraç. Pos beltaç. Fas plus se'naç. Oltra cuidaç. P cui faç. Qi no ten celaç. Mas eu soi ben enchantaç. Sab midōç parlaç. Qe no pos partir delaç. On eu sui gelos prouaç. Odel tot en amoraç. Neus eglaç Car no restaç. Ia uen estaç. Ebels plaç. Qe no uerdeiaç. Qeu sui plus enamoraç. Per lei cui embraç. Qe nostre empaire faç. Qel aperdut ço sapchaç. Set cent solç qanc no tec daç.

# petrus.

Seu fos en cort o hō tēg°s dreitura D' mado'na ses tot ses bona ebella. Me clamera q° tā grā tort mi mena.

Qº no matēt ni pliu ni couenēça. E dōcs p qe pmet ço qe no dona. Non tem peccat ne saps q<sup>e</sup> ses uergogna.

Eualgrā mais q<sup>o</sup> fos al prī esqiua Q<sup>o</sup> qē teng<sup>o</sup>s eu aitan greu rancă. Mas il ofai sicom cel qi çēbela. Qab bel semblan na mes enmortal pena.

Don ia ses lei nō puois auer guirēca.

Cāc mala fos tā bella ni tā bona.

Daudres affars es cortes eiausida.

Mas mal estai car en mō dāç sabriua.

Qe peiç mi fai . eges no sa meillora. Qe mals de dēç qan dol en la maissella.

Cal cor mi bat en ferm q<sup>e</sup> nō refrena.

Samors *et* ablei *et* atota pença.

De can nō uei mō rainier de marsella

Si tot mo uio mouiores nō es uida. Emalaudes qi souen recaliua.

Garis molt greu anç mor qan sol mais.

Dōc sui mort sen aissim renouella. Aiqest desir qē tol souen la lena. Amō se'blāt molt laurai tart cōqista Car nulla dōna peiç nō conseilla. Vas son amic et on plus lai seruida. De mō poder eu trob plus obriua. Dōc qan tan lam molt sui plus folaiā.

Q<sup>e</sup>l fol pastre q<sup>a</sup>l bel poi chalamella. Mas uençuç es cui amor apodereia. Appoderaç sui qan madōna ac uista. Car negun autra ablei nō sa pareilla Degauç enter ab peça complida. Pāu sui seus eserai tan qan uiua. [c. 75<sup>r</sup>.]

E sil no uol es torç e desmesura.

Chançhon uai ten alla ualen reina.

De aragon qes ma reina uera.

Nō sai el mō esin ai maīta qista.

Enō trob plus ses tort eses qerela.

Mais il es franca elials egraçida.

Vas totas genç et adeu agradina.

E car lo rei sub autre reis sauāça.

Edaital rei conuen aital reina.

Bels chastiars ūre preç segnoreia.

Sobre toç preç cab meillors faiç se nāça.

Mon gada'g salf deus en auierna. Car hom tan gen no dona ni gereia.

# petrus.

Estat ai gran saison
Mairiç¹ e consiros.
Mas ar sui deletos.
Plus qausel ni peisson.
Pos madonam trames.
Message qem tengues.
Aguisa damador.
Ab tan dolça sabor.
Ma car degna uoler.
Qeu torn en bon esper.
Qeu torn en bon esper.
Non puosc esser ioios
Tro qe me tor coichos.

<sup>1)</sup> Ovvero maitie? L' r non è ben chiara.

En la dolça preison. On sa beltac me mes. Qes de semblanç cortes. Ede gauç ab dolçors. P geu so nuoil ricor. De terra ni dauer. Tan con far son plaçer. Qe tan mes bels et bon. Can remir sas faichos. Els beils oils amoros. Qe non sai om mi son. Si malaçat e pres. Euencut enconges. Qe mos oils ni mamor. Ne posc uirar aillor. Anç qan la puosc ueçer. Del tot mi aleser. Dona p deu del tron. Pois aissim rent auos. Humils e uolontos. Vostramistat mi don. Chausimēc e merces. Eprecs e bona fes. Efareç uostra honor. Qe molt ai gran paor. Qel talenç ma poder. Acui nom posc tener. Qel cor ai tan felon. Ves lei canc mala fos. Car p un cointe ros. Ma gitat abandon. Ben par qe lo bacs. Carab comte sen pres. Espart dempador. Qa falcha sa laucor Per tot lo moin saber. Mas qi mēt nō dis uer.

Bertoni, Canzoniere.

Deus salf lonrat marqes.
Esa bella soror
Cab la lial amor.
Mi sap gen conqerer.
[c. 75\*.]
Eplus gen retener.
Filla de rei bem pres.
Can perdei falsamor.
Qē gadagnei meillor.
Eqil meils sap ualer.
Efar edir eplaçer.

## petrus.

Deus ensia graçis. Qel francs reis es garis. Esainç e deleitos. Per gem cobrei chanços. Gaias ab gais sos. De qe mera genqis. Corochos e maris. Mas la soa saluc. Nos an tot erembuc. Etornat en iouen. Mon cor e mon talen. Car de bona raiç. Es bos arbres eissiç. El fruich es cars ebonç. Edolç esaboros. Et eu torn amoros. Vas donas echausic. Tan qe noç als mariç De cui son plus temsus. Qe focs ni fers aguç. Qe on mi uoil mi pren Cus nolas me defen. Ben taīg qeu siardiç. Qe tal dona mes guiç.

Qes bella gaia e pros. Ede bella faiços. Soi bels oils orguollos. An mainç cors es naiç. P qe mos esperiç. Et ableis remansuç. Dun mi sent reuenguç. De tot lo marimen. Cai sofert loniamen. Nagenç cors gens bastiç De toç bon aibs compliç. Dona iam ren auos. Humils e uolentos. Edestreic e coichos. Si com cil qes feriç. Damor el cor qem diç. Qem renda auos uencuç. Donc si nō faiç aiuç. Mort aureç chausimen. Enous estera gen. Jouenç es mal bailliç Epreç tenc mal traiç. P colpa del baros. Car uençon los garços. Manēç et orguoillos. Els cortes escaraiç Edonas treccaric. On toç bes esperduç. Regnon contra nos druç. Trop descausidamēç Adoble fallimēç. Per flac reis apostiç. Es bos reignes deliç. Car plaīg sas messios. E ploras altrui dos.

Efaç solaç dels pros. Ereis pois uiu auniç. [c.  $76^{r}$ .] Val meinç qe sebeliç. Mas eu sui car tenguç. Pars meillors e creuç. P la corteisa gen. Eus contra dreit no men. Aitan com plus ardic. Es leions qe cabriç. Eors qe ben cornuç. E lobs qe lob¹ barbuç. Ai eu tan dardimen. Qe tut li recreçen. Eqi mos diç aguç. Encontra si enten. Eu li don francamen.

#### petrus.

Ben magrada la couinet saços. Et agradā lo cortes tēps destiu Et agradā lauçel qā chātō piu. Et agradam tot cho qals adreç plaç Et agradami tant lor bel solaç. Car al meu grat iauçiraila' breumt. Em na bon grat paus mō cor emō se'. Bel mes bella dona qan pes de uos. Ebel qan sui el uostre segnoriu. Bel mes qant au lo preç nominatiu. Ebel qan uei uostras bellas faichos. Bel mes gan uei uostras finas beltaç Ebel gan sui uostrom endomeniaç. Bel mes qant ai en nos mō pēsam. Ebel car am uos sola solamen. Deu uos sal dona car es bella epros.

<sup>1)</sup> lob o bob? Non so decidermi, quanto alla esatta riproduzione del ms.

Mas ia nō sal cels qi son mal mescliu.

Edeus sal mi qen uers uos nomeliu. Mas ges nō sal lausenger ni gelos. Deus sal los pros els adreiç els p<sup>e</sup>isaç

Mas ia nō salf los ēnoios maluaç Deus sal toç druç qant amō finam̄. Mas ia nō salf cel cab ēnoi senten. Dōna ben sui de uos uege cochos. Dōna qe dal nō ai mō cor pensiu. Dōna car uos bem podeç far chatiu Don esius plaç plus rics qal reis nōfos.

Bona dona tā fort ma poderaç. Dona qe dal no es ma uolentaç. Dona sius plaç aiaç ni garamen. Dona de mi qe naiaç chausimen.

#### petrus.

Si tot lestius es bel et gent
No fui iause'ç
Cus marrimenç
Mi uen de lai.
Don soli auer mō cor gai.
Per qeu preç pauc abrir et mai.
Car celam torna enō caler.
Qim sol onrar . e car tener.
Eseu pt mas bonas chanços
Els gais moç . nis auinēç sos.
Qeu solia p samor far.
Non sai p qem deia alegrar.
Anc naç ni uius noil frais cōuēç
Ni mandamēç.
Mas car trop lenç.

Ol seu gen cors soiornei ai.
Tem mot qe lausengers sauai.
Mi fan druç et dōnas doler.
Eioi baissar et descaçer.
No mo fosson contrarios.
E car sui del celar gignos.
[c. 76\*.]

Degresser meilç mos pros compar Mas occaisos sun¹ uoil trobar. No mes esqis lo pensamenç. Qim nafrem uenç. Tan qe mos senç. Fui em desmai. Eiamais chanços no ferai. Qe dreiç ni raiçon nocamnai Epois no ai cor ni uoler Com pos chantar ni çoi auer. Qeu no ai de lei bel respos. Eseu cuich dir dic amoros. Il fach . qe nō degna escoltar. Gardaç comen dei esforçar. Pero dels rius edes la genç. Ai dig cinc cenç laus auinenç Per lei qim fai Al peich qi pot eqe dirai. Non ren . mas qe ben no porai Mas seu li pogues mal uoler. Si deus mā par del meu poder. Li fora mals et orguollos. Mas no posc esser podoros. Cab un ris et ab un esgar. Me fai me meçeis oblidar. Anc no agrius tan mal talenç Ni tā cogenç

Tornei enlai.

<sup>1)</sup> Ovvero sim.

Segon paruenç. Con cil qeu sai. P qei nai dolor et esmai. Si ca ppauc los oils no trai. Com lauei em fai si temer. Qe neis dir noil aus plaçer Edōc pois mos plaiç no les bos Remagna comsanc res nofos. Qeu no la puose de ren forchar. Mas qan de ben dir e donrar. Pois hom antius er greus manēç. Cansegnamenç. Echausimenç. Ab cor uerai Fai sun drut iausent. Qan seschai E qi pren cho camor liatrai Si tot ses pauc ab mels qe sper. Noi pot fallir cal seu plaçer No len uegna rics guiçardos. Per que laus las honors. Els dols . el col . el mas . qem feç baisar. Cel qe sap perdas emendar.

Cel qe sap perdas emendar.

Nauierna mot mes amar.

Car nous puosc souen remirar

Segner naugaut nous sai lausar.

Mas ab uos dauri mon chantar.

Deus propicius esto michi peccatori.
Potencia patris confirmame.
Sapiencia filii doce me.
Amor spiritus scī inlumina me.
Conditor et redēptor corporis et aïe
Esto michi medicus et custos utiusque
Propicius esto mi et auge mi fidem.

 $[c. 77^r.]$ 

# perolus.

Dun bon uers deu pēsar cō sel feces Camors maduç loccaison el talen Em fai star de tut alseu coman. Si qe mō cor na retengut estage. Trop demostra uas mi sō poderage. Qera mauci lo trebal on ma mes. Per tal dona qe dreit me nosa tag. Aqestam plaç mais qe neguna res. Ale mautrei liges des er enan. E sil nū uol mi qen cal catre tan. Serai adis uer lo seu signorage. Con seu la gues fait certan homage. Eseria gran tort sil me tolgues. Lo desirer pos tut lal mi soffraīg. Mult uol samor masqe re nolaus ges. Esters qa diç cuber li uan parlan. Ese uolges esgarar mō semblan. Nol chaudria plus uertader message. Cab sol lesgart pot lom ben p usage Lo pessamēt conoisser tal ues es. Emē broli qa sai car qi compāg. Ben sap qeu lam sil amar mi uolges Mas le nō chal ne nolia pro qan. Cuidas uos duc qe seuai appessan De sa ualor ede son ric lignage. Qe no deia esser fer e saluage. Pero ualer sol ab amor merces Neu lesperança oma dolor refrāg. Aqest conort no es mas nescies Qes pos lamor ualom trop trainan Nō deu hom pois auer fiança gran. Qe ferai duc partraim eu del folage. Nō eu p qe faire uoil mū dāpnage. Aissi com cel cal iugar ses ēpres Qe pert p respiç de gadang.

Tendra me dōc apro ma bona fes Qeu nō amges p e<sup>s</sup>qern cūcil fan Qe son fegnent galiardor truan Fals. messunger. et am uoler uolage Ans ai en lei si assis mō corage Cora. iorn nuit. anç. semana emes En un desir son ades et remāg. Souent alom en trop sen greu dāpnage.

Ede foldaç uen mātas ues grāt bes. Don enaqesta uētura remāg. Dōna el uers entendaç mō lengage. El uostre cor franc natural cortes. Sapcha triar . ço qa uoi sen atāg.

### perolus.

Mencion ai totta en uers mesa Con ualgues mais de cēt q<sup>o</sup>u āc fedes.

Epogresser qe miel fora appresa. Chançonetta se faire la uolgues. Mas chantar torna en leuçaria Un vers qi ben far lo sauria. Ausemblans qe miels de ia ualer P qen uoil eu demostrar mō saber Amor mauci tant ses ēmi em presa Grans es la fanç el trebal on ma

Tut ai pdut deportar e gaesa.

Eseu ac ioi era nosai qe ses.

De midon cossir noit et dia.

Mi don qai diç . cui apel mia.

Dir lo posc eu car tant mes de plaiser.

Mas no me uol asson ops retener.

Mal esgar iei son preç ni sa riqesa. Qāt lē qri¹ p cosi fole res. [c. 77°.]

Ben agi dreit cuna dolça frāqesa Mi mostraua aqē laisset empres. Esonauā gent emi risia. Qant eu anaua ni uenia. Era ma si tornat enō chaler Qe de sos oilç nō degna sol ueder.

la nō crerai qeu nollagues cōqºsa. Seu ualgues tāt qamar me degues. De mal mē . prent se ia lā sale pesa.

Partirai mē eudōna nōposc ges
Sapchas deçous pregaria.

Qe nous peses si nous plasia
Qe nulla rē nō pot del cor mober
Lo desirer qe tant nai empoder.

la grāt beutat de le nil adurneça
Nō mes semblāt qe trop laudar
poges

Eu qal pro iai . sel es gaia e cortesa.

Pos ple muor ne no le' prē merces. Per ço sui fol ia trobaria. Autra dōna qi ma maria. Mas eral sai qel reprouer diç uer Tot tēps uol hom ço q<sup>e</sup> nō pot auer.

# perolus.

Del seu tort farai emenda Lei qē fes partir de se. Qen qar ai talent qel renda. Sil plaç ma chanços eme.

<sup>1)</sup> Il -t di  $Q\bar{a}t$  e  $l\bar{e}$  e  $\bar{q}ri$  sono sopra una rasura.

Sanç respit dautra merce. Sol sofra qen leis mētenda. E gel bel nien matenda Pos p negun dan qe mē prenda De sa mistat nū recre. Anc soffri qanqe men cenda. La pena el dan qe men ue. Far mi degra qalqe be Mas nos tang qeu la reprenda Se tut ses uer qil mesprenda Ben sai qe ges no porria Mon cor de samor ostar. Per ira ni p feonia Ni per autra dona amar No men chal plus essaiar. Mas ela soa merce sia Qeu la merai tota uia. Molt en cossir noit et dia. E no mē sai cossillar. Pero si se deuenia Grāt desir ai dun basar Li pogues tolre oemblar. Esil pois sen irascia Volenter lo li rendria. Mas no es nuls hom qi tegna. Tant apoderaç amors Qera uol qem desouegna Del ric iois el gent socors. Qauia trobat aillors. Mas ale plaç qem destegna P tal qe nō uol ni degna. Bona dona en cui regna. Sens ebeutaç e ualors Sofrereç qaissim destegna Lo desirers el lamors. Si uals desplasers menors. Mifach tant don ioi mi uegna

Sol ca uos nos descon uegna.

Dalfin solaç et amors.

Ecortes sens uos ensegna.

Cossi iois e preç ma uegna.

[c. 78<sup>r</sup>.]

Chanconeta uai decors

Dire midons qit retegna.

Pos mi retener no degna.

### perolus.

Car no ma belis solaç Aitant com deuria Euei qe chan no plaria Me refraig em taç. Manta ueç qeu chantaria Eqant me sui tut laissaç Lo mensegna mors. De nançar uostra laudors Pros dopna enchantan P qe plus souen me chan. Etenc meu fors p pagaç. Del mal que sofreria. Car per uostra cortesia. Sol soffrir degnaç Qeeu ben disenç uos sia Esi ben mi fasiaç. Engera maiors. Taite corgoils efolors Es de gerre tan Qe no pot passar ses dan. De sol lesper qet eu faç Gran sobrenceria. Car ami no tegneria. Nul ioi tan onraç. Pero qi uer en deria Miel mi deu finamistaç. Valer qe riccors

Edeu miel trobar seccors Paubres hom qe blan. Cun rics dorgoillos semblan. Bela dona ben sapchaç Qe cent tan ualria Vn dons gant hom logerria Se ia leu lo donaç. Qe qi trop lo tardaria Qe cel qi dona uiaç Fai son grat millors Eqil don no fai decors Nolle gradiç tan. Epos costal atretan. Qe tant tem uostra ritaç. Qe nous oqerria Pero tan ardiç seria. Qem sim donauaç. Ses qere ben oprendria. Edoblaria los graç. Qar dobla ualors Es de far ben et honors Lai on mester an Ainç com gera ni deman. Mas eu cel qi empaç. Grarai që dia Las tendre es prendria. Eper don priuaç Prendrai engrat la faidia. Mas uos er plus gent assaç Sim faises soccors. Amç qe forçam faça amors. Morir desiran De desir e de talan Amalric toç iors. Millora uostra laudors. Per qeu enchantan. Trac uostre bon preç enan.

[e. 78v.]

# perolus.

Manta gēt mo mal rasona. Car eu no chant plus souet Eqi daiço mo chasona No sap ges tan lon iamet Ma tengūt engreu pensamēt Cel qi mō cor empresona Em tol de tottas iaudimēt. Etota iram dona. Pero sim fos dolça ebona. Midons alcomençament Mas ar no ma coill nī sona Mas aisi com lautra gent Eqar conois qeu lam finamēt Atant mal mo gierdona. Amor fara falliment. Sa gest tort li perdona. De totas iois mi deslonia. Mi dons e nolles honors Cab qalqe plasent mençonia Me pogra far ric socors. Ben conosc no es ma folors Agestan tendançam lonia. Dūt nai faiç tantas clamors Qanta mes e uergogna. Partrai men eu no ia. Qe sos preç esa ualors. Mo deueda et mo chalonia. E qunt cuit amar aillors Per tot lo cors mentra la mors Si cō fai laiga en les ponia. Too tems mi plagral dolors. Cum qim destregna nī ponia. Ades uoil qamor massalla Noit e iorn matin eser E ses la soa baralla.

Non uoil mais respos auer
Car tal es cela qem trebailla
Qel mont nō es nul plaser
Qi lomeu maltrait ualla.
Lausenga ni deuinalla.
De noios nom chal temer
Sol pessar de leis nō falla
Nuls hom nō pot dan tener
El cossirs on eu ma leser
Pais me miels dautra uitalla
P mal qem faça doler
Mos cors no san ualla.

### perolus.

Ben dei chantar pos amors mo ēsegna

Em dona engeīg q<sup>e</sup>u sapcha bos mos faire

Car sil no fos ia non fora chantaire.

Ni cōnoguç p tantas bona gent Mas ara sai euei chertaina mēt Qe tot lo ben qi ma fait mi uol uendre

Qiu nō sui druç hom no mi pot defendre

Qa tut lomēs nō sia fis amaire Frācs *et* humils e suffrēs e merce iaire.

Ses trop parlar e de bon celamēt En aital gisa e p aital couent. Matre allui qe retenir nū degna.

A força deme atent qe ioi mē uegna.

E pot estre mai mi nō es ueiaire. Tant es bela pros e de ric afaire. Coinda e plaisent enfaiç et en paruēt Econosc ben samors et entent Qe nō degues tāt bas uas mi descēdre.

**Q**e faira donc recrerai me dattēdre. [c. 79<sup>r</sup>]

Non eu mais am toç tēps pdō maltraire.

Eu nō uoil reis esser ni emperaire. Pqe de lei ostas mō pessamēt Nō suj ben rics car eu lam finamen Grant honor mes qe samor midest<sup>e</sup>g<sup>a</sup>. Bela dōna qalq<sup>e</sup>; fals entrensegna. Mi fesesses on ma legre mes claire Pos conoisseç qe nō mē posc estraire.

El gēt parlar baisseç lo mal q<sup>e</sup>u sent

Caissim podes trainar loniamēt Ede mon cor ca ueç tot un pauc tēd<sup>o</sup>

Bona dona ben lo deues entendre. Qeu uos am tāt nous aus p<sup>e</sup>iar degaire.

Mas uos am tant frāca bele debō aire

Qa des naures merce segō mō essiēt.

Lo meu fin cor gardaç el bon talent Ia deuestra ricqesa nous souegna.

# perolus.

Don sonent uau pessan. psolaç e prire. E non chantera oian Esters pmon cossire. Don mi conort chantan Camors mauci desmai

Car ma trobat uerai. Miels de nullaltra man. Se uals ben uai daitan Qe ges nom pot aucire. A plus onrat affan. Ni attan dole martire Catal donam coman. Qes la genser qeu sai. Bon mes lo mal qen trai. Mais il na peccat gran. Las com mor desiran. Son hom eson seruire. Qeus ni rei encelan Mantas ueç men aire. Edic pmal talan Cades men partirai Aqi meses trop plai Mon cor en serat lan. Ges p autrui nol man. La ren qeu plus desire. Neus esteus tan lablan. Noca li oaus dire. Anç gant li sui de nan. Mantas ueç qant ses chai. Dic dona qe ferai. Num respon mai gaban Li oil delcor me stan En lei gallors nō uire Ves galge part geu an La uei e la remire Tut per aital semblan Com la flor com retrai Qe tottas uias uai, contra sol Dona per cui eu chan; reuiran.1 Una res nos dirai

Ses uostra mics deschai. Omta iaures e dan.

### perolus.

Qora gem feçes doler amors.<sup>2</sup> Nim dones esmai. Eram ten iausent eiai Per qeu chant amon plaser Car plus ai ric ioi conquis. Qa mi non tagneria. [c. 79v.] Mas en riccor so melia Humilitaç sen ricqis Nidon autrei e grasis La benenança qeu ai. Ni ia nō oblidarai Lo plasers qim fe ni dis Qen mi non a mais poder Cil camar solia Qen plus franca signoria Voil ses enian remaner. Der enan mi uoil tener Al reprouer com retrai. Nos moua qi ben estai Non farai eu ia per uer. Qel flama qa mors noiris Mart la noit el dia. Per que deuenc tota uia. Com fai laur el foc plus fis. Ben magrada ema belis. De dos amics qant ses chai. Qi samon ab cor uerai. Elus lautre no trais. Esa bona loc e leser. Gardar ses folia

<sup>1)</sup> contra sol reuiran d'altra mano.

<sup>2)</sup> amors, id.

Qe lor bona compagnia.

Nō posca ennois saber.

+ ¹ E car eu nō uailltā cāt alseu p̄ç
cōue et aysir mē . car mē sui en
uitaç cō nō es tā p̄saç qe saua
lor al seu ric p̄ç par sia . posa
mor entes amās ētia . lo plus le
ial el miellç enamoraç nō cal
temer son p̄ç nisa richaç.

#### perolus.

Per dan qe damor mi uegna. Num laisserai. Qeu ioi echant no mantegna Tan qan poirai Esi sui ental esmai. Nō sai qen deuegna. Qe cil on mos cors estai. Vei camar nom degna. Neguna bon entresegna. De lei non ai. Qe coisseil ni prom tegna. Del mal qeu trai Pero sila preiarai Qe de mil souegna. Esamors no la matrai Merces lam destregna. La noit mi trebail el dia Nom laissa em paç. Si mangoissa lacortesia Esa beutaç. Las qen ferai ço qem faç. Tro desiriers no maucia. Oqel len prendra pietaç. Qe plus francam sia.

 $[c. 80^{r}.]$ 

### perolus.

Si ben sui loīg et entre gēt estragna Emais cossir damor ēqem conort Epens dun uers cō sil saç et la cort

Tal qe sia bos e plaise's efis. Ecar hom mais mō chantar mi gasis. Et eu mi dei gardar qe no mes prenda

Ni diga res don sauis mi reprenda. Non es nul iorn q<sup>i</sup>nc el cor nō deisse'da

Vna dolçor që uë de son pais
Lai iong las mās elai estau aclis.
Elai uos dic qou uolri esser fort.
Pres de mi don si tot a de mi tort.
Qa bel solaç et abdolça cōpagna
Mi dauret gēt ço qa ora mi stagna.
Oi mais ai pro qe sospir eqe plagna.
Ca pauc le cors nō part cāmi recort.
Del bel solaç del ioi edel deport
Edels plaçer qellam diç.

Acom fora gariç . sa donç moriç. Qe er can la prec qe de mi mercel p<sup>o</sup>nda.

Sol semblança no fai qella me tenda.

Ben es raisos qeu sofra e atenda.

A sofrir mer pois aleis abelis.

Meilç me fora ço cre qe me partis.

Partir no em puose trop nai pes lo'e acort

Bona dōna uostrō sui toç p forç. Enos cuies qo mi la mors remagna.

<sup>1)</sup> Questo segno + corrisponde all' altro della pag. segnente. Noi riproduciamo esattamente il manoscritto e perciò ricopiamo qui, come sta nel codice, questa strofe, che è scritta della stessa mano cui devesi la poesia Nuls hom alla quale appartiene.

Qen uos amar tē qel tēps mi sofrag<sup>a</sup>.

Lei nōfail rē qā bona dōna taigna. Co' nō lauc qe de lei laus nō port.

Belle egaies epros p qou la fort.
Edōcs amors cui toç tēps obeçis.
Si ia sera cuna ueç mē iauçis
Aqestaus qi er pdon epemenda.
Oia dautra guierdos no mi renda.
Da autre trebail prec deu qola d'fenda.

Mas sol un iorn uolgra qella se'tis. Los mals qeu trac plei sers ematis. Qen greu torment mai laisat mō d'port.

Eno mulges cautramēt agestort. Mas salei plaç cun pauc mi safragna

Anc homs damor nō feç gēçer gadagna.

Nuls hom tam leu nō fail enre. Nimes aue comenloc onsete. p plus aseguraç. P qm par gan foldaç : qi nō ten ço qauenir li poria . qe cuiçaua qar amors nō temia . qe nō poges forsar ulta mō gat . mas aramal del tot apoderat.

¹Tan es damoros taill . la bella qī rete . con nolau nilaue . nō sia enamoraç . edōc seu forfaç fui Nō cuides ges gan merauillia sia . q̄sabeltaç laonillse deslia. uēç ennaysi totas autras beltaç. con lo soleill uēç totas autas clartaç.

De robī an cistal mj par qe dī lafe. edel seu dolç ale. lespit çosapchaç. ab cliç² ennamoraç plem dedolçor ab orgoill ses follia. el sens parlar atā dolçe aparia. qe als mās cis damor uolūtaç. efay amar +³ cels qi nō an amaç.

E car eu nō uaill tā cāt al seu p̄ç cōue et aysir mē. car mē sui en uitaç cō nō es tā p̄saç qe saua lor al seu ric p̄ç par sia. posa mor entes amās ēt'a lo plus le ial el miellç enamoraç nōcal temer son preç nisa richaç. 4

[c. 80°.]

Autresi com la candela chesimetep sa adestrui p far clartaç adatrui. quant om plus trao greu martirs per plaçer d'e lautra gen eqar a dreiz esciem faç tam greu folla ge qas autres dom alegrage ea me pena etormen nulla rem

2) Con istento si potrebbe forse leggere anche dic, ma il copista adopera sempre un d di altra forma.

<sup>1)</sup> Il T non è ben chiaro.

<sup>3)</sup> Questa crocetta è un segno di rimando alla c. 79° di fronte, ove si legge una strofe di questo stesso componimento. Questa strofe, che fu riportata in altra carta perchè il recto della c. 80 era tutto riempito, la facciamo regolarmente seguire alle altre.

<sup>4)</sup> Manca a questo componimento la doppia tornata che leggesi ad es. in Mahn, Gedichte II, 896.

si mal men prem non deu plan gner del dāpnage.

Pero ben sa per usage qe la o a mor saten ual foldaç en loc de sen dom pois tan am ed'sir laçençer qel mon semir p mal qem posca uenir nō taiga qem recreia anç o plus mauci em gerreia meilz lideu mamort graçir sil droit damor uol segir qestiers sacort non plai deia.

Dono puis ço qem gerreia co nosc qe mer abladir acelar et ab sofrir lisera hom eser uir esaisim uol retener ue os metot alseu plaxer fin franc ses bausia et sabaital cōsa trencaĭa posc ensacort remaner el mond non a nul saber per qem canges ma follia.

Boiorn ke sa cortexia mostret ni inaparer un pauc damoros pla zer pates bem qem uolc aucir qinz elcor manet sasir me mel lodesir qe mauci denueia ieu con fol qe folleia fui leu ad enfoleter qar cuiçei zo per albir qenqers nō pēs qeser deia. eper nullautra qe siam¹ poges mais enricir ben magran compă tir mes qan plus fort me cossir entan qan la mon por prem nō trob una tam ualent de negun parage per qeu elseu segnora

ge remag tot uencudamen qar noi trob melluramen . p força eper agradage.

Em petit dora uen gram bens. Selles qil qera oqil demande. Ed'pauc ioie uen hom en grān Per qe ai ric cor efortio. Eplem dum respit qem secora Eueram ancora maior. Sami dons plaç kem dona esplio Vars tal amor me tiral fres. Canc no sauset de truant Nenegus nos enuai gaban. Euson amic nelei castio Anc no fel blasme ni folor. Anç porta debeltaç laflor. Ed'ric prez nomenetio. Bones louers el cantador. Euolgram bon entendedor. Per deu bel cler tu meldio<sup>2</sup> e trametai ala gençor Can zages d' soz cob'tor p cui eucham euao enio. Detintegnac hac laualor qi fez louers nomenetio. [c. 81<sup>r</sup>.]

# çirardus brunelus.

Sem sentis fidels amicx.

P uer encuser amor

Mas er mo lais p paor.

Non dobles ancta el destrics.

Mas aitan pos dire se dan

Qanc den ian ni de nofe.

<sup>1)</sup> Nel ms. veramente sjam con j di altra mano. Prima forse v' era: seam. 2) Ovvero melelio.

Nū membret pos ame be. Anç nai soffert de grāt mals Caissi sauen als lials. E car non grana lespics Si com pareis alla flor. Cuidas qe plaça alsegnor Anç len creis ir e gençics. E par que cossire de lan. En auan. Qar sab eue. Qe sos affar nollaue Qeu ui cus iors ferials Mera meiller coi de nadals Eu ui ia mentrera rics. Qem tegnia desonors. Maint plaiç dont er sui ab rics. Con uencus soffrire. Qe blan. Suffert an. Qe peç li ue. Dūt plus li descoue. Qar segon qil era engals. La mors . et la mics cabals. E se ia sen feng enics. Per espauentar los lor Si plans ualers noi accors. Pauc ual precs ni iançics. Deu som doc aucire. Preian . dreit nai gran. Qeu sai e cre. Mais ges no o dic p me. Cals uerais amics corals.

Non ua enan lor cabtals

Cuias ioues ni antics.

Pois en sabailia encor.

Tri de dos dans lo menor.

Nom feral reics lodoiçs.

Deu som dūc ben rire.

De man. Qe la fan.

Damor soste. E nol sap lognar dese.

Pos uei qe lira es uenals.

Es dans da mor tot aitals.

Era os semblera predics.

Mos chans mais se deu aor.

Trop a nōui amador

Cui meis noi ancta ne trics.

Mas p meilç assire

Mon chan. Uau cercan.

Bon moç enfre. Qen son tut carga eple

Dun estrāg senç naturals.

Mas nō sa bon tuit de cals.

# çirardus.

La flor del uer çan. Me uai remenbran Don cortes affan. Essi nous contes. Qe nū remenbres Iam for oblidaç Den gerre solas. Pero caps ni preç. Genser no meissona. Qel cor mi bottona. Tals una mistac. Amafe Seisi sasde ue Cum cil qeu am mo conuen Ben dei chantar plus souen. [c. 81<sup>v</sup>.] Ben es dreich quu chan. P precs qe per man. Mais era diran. Qe leu mes forces Com leuet chantes. Miel me for assaç. E no es uertaç Qe sen et chartac Aduç preç el dona.

Si com lo chasona Lo sens es laissaç. Mas ben cre Qe ges chantar se No ual començamen Tant cum pois qant hom lenten. E dunc p qem uan. Tue iorn chastian. Qe pos plagneran. Seu ia mi cobres. Car non serai pres. Qe seu iom nilaç. Menus moç ferraç. Pos ni son laudaç. Qant raison bona. Per me sa bandona. Com ben essegnaç. Si ben ue. Ni mos diç mante. Non ual al men escien. Qe toc chan comunalmen. Mais pero lautran. Qant perde mon gan Ma uen chant auilan E pliaç ades. Qe si men targes. Foram encolpaç. E sil dons nil graç. No mera uedaç Mas eram sim sona Ma mia fellona. Serai sem poiaç. Duncs per qe. Non poiera be Sim sona ni ma coil gen. Noia grant refragemen. E sil bel semblan

Nil cor nil talan Ma naua camian. Non sai qim laudes Qen lo soffertes. Soffrir er auiaç Com mauci foldaç Anc sem cor alaç. Em cotra sperona. Com peç me raisona. Dūc si nos cuiaç. Pos merce. Dic caura de me. Seu lan raison folemen. Qen sen peneda es nalen. Irai dōcs enan. Fis et se en ian. Temen et celan. E si sa frances Son dur cor engres Miels for auegnaç. Qe si fos on raç. Mos cuich ni mosfac. [c. 82<sup>r</sup>.] Eisis de saisona. Car miel no sa dona. Co dunt fos paiaç. Num recre. Si cam naire. De ben amar finamen. Qel francs uene hom francamen. Mais es cridaran Agist drut truan. Qe sperar ten dan. Mais qi ben ames. E miels esperes. Plus sen fora onraç Ian fos eniānaç.

Eran demandaç
Mi don de narbona.
Si druç qe randona.
Nes fai trop cuiaç
Si sa ue.
Cana ueç rete.
Damor qualqe iaudimen.
Si nō opert mais . de cen.
Num rere.
Desesperar iase.
Sobre tanç qe loniamen
Maura menat pren nō pren.
Bes tang qe ric iausimen.
Attenda hom longamen.

#### cirardus.

Quant lo freç el glaç ela neus. Sen fui e torna la calors. E reuerdis lo pascors. Et aut las nautas des auseus. Mes etant beus. Lo doçe teps aisen de març Qe plus son sallens qe leoparç E nils non es cabrols ni cers. Se la bella cui so profers. Mi uoli onrar daitan. Qem degues soffertan Qeu fos sos fis entendenç Sobre toç son rics et manēç Tant es sos cors gais et isneus E coplit de belas colors Canc de rosiers no nasquet flors Tan franscas ni de nul brondeus Ni anc bordeus No ac segnor fos plus gallarç De mi si mera cols ni parç Qeu ia fos sos dominiser.

E fos apelaç de beders. Qan ia parlar Maudiriom de nul celar. Qellam dixes piuadamēç Dunt saires lo seu cors gens. Bona dona uostra neus. Qem dones mi fai tal soccors Qem lui refragni mas dolors Qan lo remir em torn plus leus. Cus estorneus. Eson per lui aissi ausarç. Qe nos cuides lança ni darç. Mespauen . ni acer ni fers. Edautra part sui plus despers. Per sobramar Qe naus qan ua torbat p mar. Destrechas dundas e de uenç. Aissim destrēg lu pessamenç. [c. 82v.] Don aisi con us agneus. Non ac força contra un ors. Son eu se la uostra ualors Num ual plus freuol dunrareus. Et er plus breus La mia uida de ginçe gars. Soi mai mi pren negun destarç Qe nū façat dreit del en uers E tu fina mors qem soffers. E deus gardar. Los fins amans ecapdelar Sam capdels e girens. Ama dona mas aissim uenç. Dona aissi con us freuol casteus Assetiaç per fort segnors. Qant la perreras frāg las turs El calabres el manganeus.

El tortoreus

Es la gerra des totas parç Qe nollor ten pro gēg ni ars. El gabs el cris es grās e fiers. Cil de dinç nō an uengers. Semblaos mos par. Qa ion ops merce acridar. Aissi os clam merce humilmēs. Bona dona e couineç. Messager mos moç noueus. De chantan porteras en cors. Ala bella cui nais riccors. E dirai li qeu son plus seus. Qe son manteus. Lo segner cui es aragon Sal deu sel plai Car ues bona dona satrai. Ela mia tut eissamenç. Car es bela e couinenç

# çirardus.

De chantar mi fora entremes Pro ueç p coicha de solaç. Seu uis qe bos chans fos amaç. Pero sages aiuda. De rason o de druda. Ualen. Ges non defen. Qeu nō chantes enqera. Tan mes esqua e fera. La perda el danç Qen aissi reman iois en chanç. Egaulabia. Qera ten hom folia. Sem deport ni mes iau ni chan E no faç ço qil autre fan. E nom par qe sia cortes. Qi tot iorn uol esser sēnaç Mais magrada. bela foldaç. Lognada eretenguda

Si com senç eloc muda. Qel sen. Fai parer sen. Qel enaç el esmera. Uer uos qeu chant lesqera. Per uer enanç. Seu sabes qe iois fos la fanç. Ni trebal cortesia. Ia deus sos pro no sia. Qi laisa ioi ni bel semblan. P maluastat ni p enian. E nō pos mudar qeu nō pes Mas duna ren son conortaç. Cus messager ben ensegnaç. Ma diç cunam saluda.  $[c. 83^{r}]$ Qe ma ioia renduda Car pren enchausimen. Mon chan qeu non chantera Per autra ni credera Saluç ni manç Mas de qesta serai comāç Tan uol sa segnoria. Pero si li plasia Qe poisses sul un pauc enan. Al nol qer nel plus nol deman. Preiar la uolgra sil plagues. Pos per lei soi en ioi tornaç Co fos nostra bonamistat P un amic saubuda Qe plui nes car tenguda. Qant gem dirai souen Ço dūt nomalegrera Mentre qe sol celera Conors es granç E pros qant troba fin amāç. A cui solaçeria. Qe pos nom pot qe dia.

Dir asamiga son talan. Couen caia per cui le man. Oblidar uolgra seu poges. Mas nom pose ço dūt son iraç. Car uei alas grāç poestaç. Baisar solaç ebruda. Cun ampla recreduda. P pren . qe tol iouen . elenchausa. Elen chausa eles fera. Sapchas que no cuidera. Qe de mil anç Fos tan baissaç pres ni bobanç. Qeissa cauallaria. Ualc menç edruderia. Pos garde son pro ni son dan. No fo mester de fin aman. Ualer mi deu ma bona fes Car anc no fui mal uediaç Qar nam fis et fis sui amaç Esia ben uenguda. Aital com lai uolguda. Plaisen. Coīda rien. Iam aital colorera. E ges nolla cam iera. Qel preç presanç. El cors adreich . eben estāç. Franca e de bela paria. Masien sa bailia. P qeu lais eprenc esoam. E men ardis euau doptan.

# cirardus.

Quant creis la fresca folla el rams. Elumbra sespeis el defes. Magrada laura el teps el mes. El iocs el rics . el gabs el chans. El dolç masanç

Bertoni, Canzoniere.

Qe par quant sais mal maitis. Se num gandis. Mon segner coumenç amanç. Foram enanc. Per far un uers. Qe fos p cels chantaç. Cui iois e preç e cortesia plaç. Mais no cuidera entre nos ams. Dans ni mescabs ni tors chaubes. Esseu te et tu non cres. [c. 83<sup>v</sup>.] Com te posc esser fis amanç. Meus ner lo danc Qed el fora frans e franche fis. Sem consentis Qel esperança el bel semblanç. Me fos duranç. Mais de gre er uera fin amistaç. De qen soffrag tuttu luna mitaç. Cuidaç dones qai ço si clams. Ni qeu men rancur no faç ges. Totta ma rancura es merces. Se tut passal diç lo garanç. Non son chamanç Mas ben uolgra qe la chausis. Qe no fallis. Cortes cors ben estans. Qel mager panç del preç qaira. Se nol sosten uertaç Essera greu uns fins cors ues doslaç. Ges leis no atteins lo liams. Don eu cuidei cams nos preses. Mas de mi conosc qe su pres. Caissi par fis amics trians. Qeu cuier anç. Qe saspra captenēça uis. Cusqal qeris.

Ma leges mos peiors affanç. El plus pesanç. E pos euui qel cor lera cāiaç. Cam ieral meu se tant no fos fermaç. Hai com fo petit lo reclams. Sil tant prim no o conogues. Quāt li plac cab sim retēgues. Em soffer que li fos comãç. Em det ses ganç. Sas mans. P tal qe meil men regis. Mais pos maucis. Ca mi fō ueiaire des manç Cus dels bertranç. Nos es tan pros ni tāt gent ensegnaç. Qen aqes pas toç no fos ersaraç. Duncas per qes diras q<sup>e</sup> mams. Si qant mauras grant ben promes. Me menç em diç qe sui mespres. P qe nū doptas onū blanç. Nomo desmanç. Qeu non uoldria hom pros pleuis. Co dūt mentis. Num tang mar atrefanç truanç. Fals echamianç. Qe seodic daitant uoil qem credaç P nō poder reman seu nō ofaç. E pos del mal mī fui la fams. Econos qual serial bes. Seu nomen toil falç tu no ges. E con ia semblaria enianç.

Aital balanc.

E tu iam dis.

Ia no soanç.

Com ben ames enol soffris.

Qel mal aiuda el ben cent anç.

Ço qe plus uols . ne tēfegnaç iraç. Qe gerra tol souēt ço qaduç paç.

# çirardus.

Abanç qel blanc poi sia uert.

Ni ueiam flor ēlacima. Qant lausel sūt del chantar nec. [c. 84<sup>r</sup>.] Cū contral fret nō ses pta. Adūc uoil nouels moç las dar. Dun uers gen tendan li meillor Qel bes entrels bos creis e par. Perçom plai qant lo teps no uert. Mostres uers de raison prima. Als ualens cui saber consec. Car esta gent mal apta Nō sap sol rem qe uol leuar. Qe sens p mil doctrinador. Ses bon cor no pot millorar. Dinç es porida semblāt uert. Unauol gens qe blastima. Qot ço qanc dreittura amec. E pos negus no sa certa Deus qant pot hom en els blasmar Qanc nō iagron larceil menor. Maint home acui aut preç . dar. Nulç hom del möt nö a preç uert. Qant uol daurar et pos lima. P qes fols cel qe ço percec. Pos ue qe bes no reuerta Qa la coita pot hom prouar Amic de bocca ses amor. Mas don no ues non esperar. Qui anc ni fresc ioue ni uert Ar es moç p gent caina. Qe cuida far tut lo mund sec. Qeu non uei fol ni mamberta.

Cui no faça soffren son par. Pero fruich torna empeior. Douc semblant ab sabor da mar. Ben sap far passer herba uert Femna qel marit en crima. P son auoil faiç tener nec Da qi nais la genç deserta De preç cuns non ausa parlar Mas de mal fruiç mala sabor. El fil nō uolon sordellar. Aissi naisson sec no uert Cus dēgan no repaima Ni anc pos deus adam formec. No tenc sa porta uberta. Bausia qen fai mains intrar. Qe lob son tornat li pastor. Qe degron las fedas gardar. Cobedes an mort preç uert. Qen senhals baron de scrima. E cobesetaç abrasec Un arsons que es cuberta. Dūt uedem mains riens abaissar. Preç cuidam traire dauol laor. Mas anc fes deus no ui ren car.

# çirardus.

Gen . Maten . ses fallimen.
En un gan ualen.
Qa iuda. Mes creguda.
De lai. On cil estai. Qeu am mais qº re.
Neus me non am tan.
Per qeu uau pessan.
Com ço qel plagues. Li disses chatan.
Qesters non laus dir
Cum me fai languir.

Iausen. Qe mal no sen. Mais del pensamen. Qem destreing. Pero sil capteīg. Qem promes nom fai. De ben et desiai. Mes du emes peing. [c. 84v.] Qen ten. Me feç paruen Alcomecamen. De druda car tenguda. Qesmai . ni dol non ai. Pel iai qi men ue. Qāc se Cuich qe nan. Silla meilloran Lesperancel preç. Emais sen ēgan Lai cor asseruir. Sē degna coillir Men pren achausimen. Dat ai qi no pen. Si iā feīg Qa son seīg. Non reīg. Segon qeu sabrai. Pos conoisserai. Qe noia mal geīg. Den. Non en. Me uau metten. Per sobrardimen. Embruda. Mentaguda. Qe trai ues tal esai Cala mia fe. Ben cre. Qa mon dan. Me uau sforçan. Tan sui fola res. E com es. Qeu tan. Em sei cobrir Qi mo deu graçir. Souen fail emespren. E pois no massen. Ni no terg Adan sim destreīg Sa mors mendechai Cu naueç naurai. Mun ben esdeueig. Len. Mi ren. Qe qem presen. Mas leugeramen

Se muda. Qa saubuda. Mes trai. Co qe fec iai. Emen descapte. Merce nol de man. Mas uau malegran. Com no conogues Ni saubes. Lafan. Ie cuit men partir. Pos enle laucir Enten . gran gadimen. Qe naurai breumen. E reueig. Bon autre seig. Qem don ematrai. Los uus bertelai Qe nals no mateīg. Men. Tauen. Uai dreiç uiuen. Pro ueç si bes pen Qem cuida. Recreuda. Ses iai. Qes enfrai. Cum cobrer eue Per qe. Uau tarian. La gerel desman. E sui tan cortes. Qe merces. Claman Cuiges deuenir. En ço qeu desir. Parten. Forçadamen. Caplan recreen. Men despeig Pero si iam sen. Tant os ofrirai. Qe tot proarai. Si met o reteing. Sim detren. Co cors q<sup>e</sup> lengein. Cauia perdrai Anç qe ueia mai. Als plus no mateīg.

Plus adreg greo maten.

[c. 85<sup>r</sup>.]

Qe passarai se de uos no uen.

çirardus brunelus. Nulla res achantar no fail. P qeu deo pro mōç chāç ualer Qe eu aben raçon eleçer. Elueç esaçon de qeu chan. E mais daitan me creis mabenēnāca. Qē bona cui dai mō esper. Qem fai temer. E fai ioi iausir esolaç. Euei esac. Cobs es qe mos chanç se meillur Pois en mē segna crit segur. Car no es dreich ge chant nuaill. Can de ioi mou ni de plaçer. Car si sen contron dui uoler. Dui fin amic e diu talan. Qe uers enian no pēda labelāça Chaschus si de contra tener. Qa son poder. Nos uolua ni uir. Alsculaç . camix amaç. Sacor si mēta ni periur. Il el sun bran ai malaur. Qeu cai pres . en mō lōc trebail. Demaī molleig mandut iaser. Laixa ualges de mō saber. Mas rancuran. Uauc qesman. Qel contra dan . daua bon espança. Tal on eu pogues remaner. Esim dich uer. Monsegner.

Pro soi ben fermaç.

Ges no menaç. Mas de cui qem clam erancur. Ablei mi remaīg ematur. E merces qe suplei no uail. Res for dieu noi pot pro tener. De peiurar ni decaçar. Epois en ren al noil deman. Malarg mabenenāça. Membret com mafiçer Un fer al seu mainer. Ço dume sui pois conortaç. Esa çil plaç. Per lamistaç . qeil tēc li iur. Qe de ben amar . no peiur. E sieu ges per samur trasail. Qel trop no puesca sostener. Nil men quer. Cal qe nō deuer fraīg. Al fols orguoil merceian. Qe ben estan . lier sime creis. Emenāça. Qeu ai ben uegut escaçer. Calestouer ua uil tēguç Emen presiaç. Qestraīg follaç. Fai mātaueç abon auçur Co meilç se teīg . e qe maisdur. Esīmes enson asenail. E de son traiç no posc mouer. No lais de lautrui colp doler. Mas feran. Ab un bel semblan. Qeu nō coman. Far ço qeu aia fiança. [c. 85°.] Daltra mistat. Mas del ueçer.

No de leçer.

Ladreich cor eben ensegnaç.

Nō fui priuaç.

Anç qan poc far de clar oscur.

Me fe barrera dū prin mur.

Eforamen desconortaç

Trist eforçaç.

Sobre toç mas tan bon agur.

Nagui pqeu sui ferm edur.

Emon foilla ten p tassur.

Celui qi nō crei bon agur.

## çirardus.

Eram sim fos engrat tengut. Prenria eu senç glut Un chantaret prin emenut. Qel mon no adoctor. Qi tan prin . ni plus plan lo peçes. Ni miels la fines. Eqim creçes. Caissi cantes. Polira, forbira. Mon chan. Ses affan. Gran. Mas ai lor ueiaire. Fail car no les claire. Daitan qe lentendesson. Neis len fan. E fora ia del tot uencut. Si deus ma iut. Ma bella mia mas ac strut. Leues la man Per qes mos miellers. Chan reman. E no mes bel cū presentes. So que cam ies.

Ni peiures

Per ira. Qe uira.

Telan . eganan.

Uan tric egaliare

Gentil ede bonaire

No uoillaç retraire.

De ian.

Aicelas qe galiaran.

Epos men aueç retengut.

Caillors no mut.

Uoillaç qe ioi aie salut.

Caissi paira seu dic uer.

Daiqo don menua.

Car sil ben catend.

No traces.

Sol començes.

Epois ades.

Seruira. Graçira.

Chantan. Elauçan.

Qem fos començaire.

Desquar maltraire.

Tan sui fis amaire.

Qe nāç uai mamors ades esforçan.

Pero ben nai lo tems agut.

Cade percut.

Mo tengra sagues tan uolgut.

Ni mes enua.

Mon chantar.

Mais aissi sesca.

Tro merces.

Sai meillur apres.

[c. 86<sup>r</sup>.]

Eqim mostres. Come lorgnes.

Grandira. Garira.

Esperāma de uiron pelcaire.

Qe nō posc delaire

Mon fait cor estraire

Ni blan.

La perda qe fex pelgan.

Anç me nestot des so uēgut.

Cant ai uesut.

Car sol un iorn mapellet drut.

Esi mestra so që diç.

Mal estan sera cāc pos pres.

Aguen qe ma mes.

Non cug pes.

Qe ren uires.

Moutira. Sofrira.

Pregan. Suffertan.

Canc me uolc amor faire.

Mas pel cab mon paire.

Non serai confraire.

Oian.

Damur . qe prēga delun pan.

Canc no plac amors p escut.

Acors batut.

Lun priuat . et lautrescondut.

Mas qim uolra.

Tota laurai. et tot maura.

No die gesanç chel tot pdes.

Non esperes

Qe druç engres.

Saxira. Sospira.

Pensan. Meneçan

Fassun dan.

Po suffertaire.

Pren en nāç repaire.

Qe gors menassaire. Cridan

Tals colps feria de mon bran.

Fols es doneare.

Sab bruch ni pbraire.

Uoluas si atraire. Gaban.

Bona dona ni ben estan.

#### çirardus.

lam uai reuenen. Dun dol et dun ira. Lo cors car aten. Dun sol bel conuen. Benenance iai. P qeu chanterai. Coian no chantera. Pos uergers ni praç. No madui solaç. Ni chanç ples paxaç Qe laucelet fan. Uas lo torn de lan. Ni ia lauol gen. Em paç no soffrira. Qa pensadamen. Uan uas fin ioi len. Per qe preç dechai Ren als nous ensai. Mas ia non cuiera Fos aitan uiaç. Iois de son paraç. Uos men conortaç Dona p cui chan. Euauc allegran. E per uos defen. So qe plus mi tira. [c. 86\*.] Qe no mes paruen. Qel bon pensamen. Qe nagui enai. Mas plus nom neschai. Cassāç meilç chantera. Sil genç cors miraç. Mi fos plus priuaç. Epero sius plaç. Noi dei auer dan.

Sius en prec chantan. Qar plus dardimen. Mos faç cors nous uira. Tan fort mespauen. Qa mon dan serai. Qāt uos preiarai. Pois aissi mes fera. Car sol ocuiaç. Anç qe ren sapiaç. Si plus mauciaç. Paor mi faç gran. Qe dobles lafan. Mas mon ēssien. Tot autra sentira Plus den uaximen. Parlen bellamen. Digaç odirai. Qal tort uos aurai. Sius am oengera. Uos me prec forçaç Mais preis eliac. Soi enon creiac. Chom sobre talan. Ia no me garan. Car qilç dreiç en ten. Damor nim sospira. Nom pot auer sen. De gran çausimen. Sab foudat noi uai. Cāc dur saui gai. No ui cans es mera. Lo sen li foudaç. Pero samauaç. Elsen cressiac. Per pauc de semblan. Niriaç doptan. Eper aço pren trop.

Qi nō salbira. Primiers e cossen. So cautre repren. Ges ben nous estai. Sieu men pren delai. Qeissamēç mamera. Com uos uos amaç. Uos qim gerreaç. Ma soffreç enpaç. Qaicel uençeran. Qi meilç sofreran. Qen pac esoffren. Ui ia qem iausira. Dun amor ualen. Si leogeramen. P fol sençauai. Nō feçeç esglai. Co qe maiudera. Sim fos uexiaç. Ma fenissim iraç. P cautre senaç. Car manei tarçan [c. 87<sup>r</sup>.] Po's epres ennan E pueis soffertara. Maiors torç assaç. Qan menfui lognaç. E sui ne esfreaç. Per qeus prec eus man. Qe sofraç aman.

## çirardus.

Sieus qer cōseil bellamia alamāda Nol me uedes coms cochaç lous d'māda

Qe so madich uostra dona duranda.

Qe loinsonfors isies de sacomanda. Pois ço që det nos tol era nos māda.

Qem consillaç.

Qa pauc lo cor dīç dira no ma brāda.

Tan fort en sui iraç.

Per dieu giraut ges aissi tot aranda. Uolers damic nous fai ni nos garāda.

Car se lūç fail lautre coue q° blanda.

Q<sup>o</sup> lor destrich no cresca ni se spāda

Ese laus dir daut pueg q $^{\circ}$  sia landa. Uos lā creaç

Eplaça uos los bes el mal sil māda. Caissi seres amaç.

No pois sofrir qe cōtra orguoil nō ganda.

Si tot uos est doçella bella e blonda. Pauc diraus noç . epauc iois uos auōda.

Po nō ē pimera ni segonda.

Mais ieus qe tem de lira që cōfunda.

Qē mē lauçaç.

Tan temperir sī traçes plus ues lōda.

Mal cug qē capdellaç.

 $\mbox{\bf S}\mbox{im}$  mē qeres daital raisō <br/> ponda.

P dieu giraut nō sai qeus mi respōda.

Po sius par cap pauc fos iausionda. Mais uoil pellar mō prat cautre lo tōda.

Mais sil eroi de plaç far desironda.

Uos enchercaç.

Con son bon cor . uos es díu uos eus rescōda.

Ben par con es cochaç.

Donçella oi mais no siaç trop parlera. Si mal metit mas d' cīç ues primera.

Cuias uos dōcs qº toç tēps loi sofeira.

Semblaria qel feçes p nesiera.

Dautra mistat et ai talan quus feira. Si nous callaç.

Meillor cōseil . donet na bellengera. Q° uos nomi donaç.

Lora uis eo qe lausengiera.

Car la pellest cangiaris ni leogera. Per so cuiaç qeil de plāg uos enqiera.

Mas eo nō cre . qe sia tāt maniera. Anç er oimais sa pmessa deriera. Qe qē digaç.

Nola destren tāt . qe ia uos offeira. Tregaç . ni fis . ni paç.

Bella perdeo no perda uostra iuda.
Qe ia saubes co mi fo couencuda.
Si eu mai faillit p lira cai aguda.
No tegna danc sanc sentisc cam leo muda.

Cors damador bella e sāc fos druda. De plag pensāç.

Qem uer uos dic . morç soi sieu lai pduda.

Ma nō loi descobraç.

Segner giraut ianagrieu fin uolguda. Mas ellam diç cadreiç ses irascuda. Cautrā preguest com fols tot asaubuda. Q<sup>o</sup> no la ual ni uestida ni nuda. [c. 87<sup>v</sup>.]

Non fara donc si nous gic qe uēcuda.

Sautram preiaç.

Beus en ualrai esai laus mātēguda. Si mais nous imesclaç.

Sella perdiu si della nes creçuda. P mi loi affiaç

En offarai mas cāt uos errenduda Samors no laus tollaç.

#### çirardus.

Allegrar mi uolgren chātan Echantar per qe malegres. E se sol un pauc ma iudes. Mōs bel segner . ai ben talan. Qe ia p nauça ni p dan. Qen cregues ne desconortes. Qe stiers no fara fruch ni flors Ni gēs pascor ioi ni solaç. Mas uallam chauximē sil plaç Qe maiut bona suspensōç. En un uers faire qe sia bonç. E per o ben amai dun an. Com mi pregaua qe chantes. Efora ben quu ne sforçes. Sim pogues pagar del malsan. Mai uoil qel cors saccord auchā Eqe la bocca atenda pres. Dels bels diç el dels faiç maiors Grat e lausors. Qar si chantaç. De tal qeos plaça. Eus sofre enpaç. Uostres prec . ni uostra chāços. Mot len eschai rics giçerdōs.

Eserail preç amon semblan. Si uostre chanç meillura ades. Aiseu iauis qem meillures. Lo meus com fora amon coman. Toe lo mone. Esi ia da fan. Qe naigues trach mi corrilles. Toç tēps mi defendes. Amors de sas honors. Efos mostrac. Si com fols des auenturaç. De iois des emparaç eblos. A cui no taīg honors ni pros. Deus com era naç regardan. Si ia uira qim agrades. Eno ges pço qeo cuiges. Qe nulla res mabelis tan. Pro ma uen miels qeo nō deman. E com nol me diraç. Fols es. Ia sabes tu daigest amadors. Leo parladors. Qe leor foudaç. Can lor afars ses auiac. Lur tol placers. Edic edons. Eil mena trist econsiros. Per qeo qi no magrat den ian. Ni uolgra qautre mēsēgnes. Ço qe mō ioi me destorbes. An magrobs që pares en nan. Eper som uauc sols allegran. Econsir con si na tendes. Conseil damic ode segnors. Qem foracors. Eloīg mi. De mos plus priuaç. [c. 88<sup>r</sup>.] Tan dopti.

Qe luoc e saçõs membles. Calqe mot perillos Eno ges pço qeo soan Lor solaç emot no preçes. Se auses dir eqe demandes. Acels qi uenon ni qi uan.

### çirardus.

Sanc ior agui ioi ni solaç. Ar soi iraç. E partoç tenps des seperaç. Car ma uentura no retrai. la cobran iai. Cades mi desfui entresuai. Qe no repaus econsiters. Qui fai ia dolers dons eders. Car estragna ora cug fui naç. Ca deu nō plaç. Qe nuls bos amics priuaç. Uiuan tan con lautra gen fan. Ai mes chī p mō ignaur q nō ai. Lion mō fali pimiers. Encui comeset len conbres. Maço ma alges conortaç. Com om forçaç. Car uos maures qi ma amauaç. Mas erā d'sconor nai canc nous nerai. Ni ia mais no uendra delai. Saluc ni corters mesagiers. Don ioi me sol uenir enters. Aibels amic ben en segnaç.

Don ioi me sol uenir enters. Aibels amic ben en segnaç. Ne sis als faç e dreg esauis als mē braç. Per uos teng uils abril emai.

Per uos teng uils abril emai. El dolç tenps iai. Ni ia mai no allegrarai.

Ni no chanterai uolüters.

Mais nous posc plaiger esters.

Aitan cel saber caniaç.

Qe uos laxaç.

Ia mais uostre par ner trobaç.

Canc no ui ni ia no uerai.

Tā cō irai . dū sol ome tā bel esai

Nō desdirai caualers.

Qe no ualgues mai doliuer. Ares morta bella foudaç. Eio uedaç Edons edonei oblidaç. Per uol sol perd preç. Es descai trol port delai. Manç pros endē uerā sauai. Cui uos fos guiç. Econpagners humils aps. Debon mestiers. Del uostre fin trobar mesraç De la bontaç del pç. Del sen. De la ricas. E de gra es deuenir iai. Cel qui peig uai. Ia de mō bes nō retrarai. Qel bon maestres dreturers. En resenblara lausengiers.

# çirardus.

Ci per mō sobre toç nō fos. Qin diç qeo chantaț et si abgais. Ial soa tenps can lerba nais. Praç ni bosc ni rams . ni flors. Ni durs seigner ni uan amors. [c. 88\*.] Non pogrā metre enne sai.

Mais daiço teing ablui. Qe pos qe iois d'fui. Merma preç ebubanç. Epois la poestaç. Se straerē de iai. De qant qel pgier fai. No fo p mi lausaç. Caisim soi conseillaç. Que nul rics no enuei. Qui tant mal segnorei. le laueç eral el segle bos Cam p toç era cuiliç iais. Ecel grasiç on nera mais. Epreç sa uinea abricors. Er appellon pros lopeiors. Esobran cel qui peis sirais. Ecel qui mais adui. Conches pot del autrui. Sera plus enuiaç De gem teing per forçaç. Com dauol plai . sauai coilla pç. Ben uerais don degresser blasmaç. Euos qer nō pensaç. Se taing cō preç autrei. Celui qui laig feunei. Mais fo capdelada raços. Des com p gros teing los sauais. Eraisonet om sord'ors. Emoc las colpas dels auçors. Aisi cō baçalix mis rais. Qe nō sab per cui. Tolon lonor celui Qui nerab dreit casaç. Ecels en co<sup>r</sup>llilaç. Diram q ben estai. Cal cel qu no dirai sera mieller amac.

Epois sui enbargaç
Depreç nide donei.
Mes aueç el corei.
Euui p̄ comp̄saua chaços
Eq̄ plaxial esegle gais.
Era uei qe pois om sestrai.
De solaç ni de faig gensors.
Ni la fans de fins amadors.
Se uiret de dreit en biais.
Qe toç deuer fui
Qa si de blui la carnel uis el blaç.
Sol com acōpagnaç.

Sol com acōpagnaç.

Ni p̄ç nol retrai.

Ni dreit noisec . ni lei.

Eraug del rei q̄l plus pros.

Eplus ualenç.

En manç asais.

Detoç cels qui uianda pais.

Qe es sobre mes als maiors.

Ecrec sos p̄ç esas honors.

E nō rem ni afans nifais.

Esi se plangnem dui.

Loter lor odestrui.

Quī par lor plaig mal ensegraç.

Qeo nō cug canc fos naç.

De carlen magnen sai reis p tābel asai.

Mentauguç ni psaç.

Mas ia leu no creçaç la fars tā

malestei.

Oen cons la placa trei

Qen sens lo plagnë trei.

[c. 89<sup>r</sup>.]

# çirardus.

Ben mera bels chantars. Eplasiiā de porç. Mais p un rics uiu mors
Dum mes lur uista afans.
Non moue flors del uerianç
Ni nō planç chanç.
Nouels tan nō fobels.
Lo gens tenps nil pascor.
Cant auia socors.
Ab solaç qera mais mais.
Tam me greo penne fais.
Cant un fils iouenç.
Degra esser segnaç
El par del sen dels fils estat iraç.

E si iois fos tan chars. Ben uolgra esser estors. Qen trels menuç el forç. Chai los pç ebubanç. Per qeo cug far ennanç. Cal seigner nicaldeus. Fai call leis q so qui ler honors. Ublid aillors euir aillors. E nos gara uerais. E se met sauais. E pn capteg donno amena paç. Edescapte cels cauian paraç. Uers es ac mans afar sauen. Ades acorç qer seu uail. Ni me forç . eu soi fols. A rochans qer proesa . es dāp. E uergogna. E maleus. E uista. Egrecis. Epaubrere. Efolors. Alsen dels ancesors Cui nauū daua gais. Ualea un hoc mais. Era quiri ni uol auer solaç.

Noi les graiç. Ançes fols appellaç

Mout mes faillic cuiar

Qe mer auns granç conforç. Qentres gandas etorç Certas edesenaç. Er no daria . un sanç so qe tolc . un ior . breus. Emos appeus. Car es afort segnor No fa mot desenors. Car seu clam nimi irais. e um toill mō dreg ebais. Esereç fols si ia raxons contaç. Anc pois ses deuis amars. Ni poc caber entorç. No fo loi uer conorc. Pos ses mes en balans. Len post en benesstanç. Lo maniars . sia seus. Canc bos morseus. No fo faig pos amors. Eguer lo ters ablors. Ni p auer safrais. Ben couen sia gais. Qui druç semet ecortes epsaç. Egent tenens eben enrasonaç. Per qeo mē fora pars mas. Alesent dun sorc. Qe mostret . uns ausorç. Qeo fos aleis comans. Qem det samans. Sens ganç. Don sonret mō manteus. [c. 89v.] Emos āneus. Post canc fui dai q<sup>i</sup> fors. Tornei uas leis lo cors. Abos preç miretrais. Mas be q pois mestrais. Em dic amics ben siaç encertaç Qe ia p me nō sere galiaç.

#### cirardus.

Mamiga me mena estralei. Non sai p q can noil sofrei. Pauc ni re. Si d'smaiut Donc per qe mauçira. Pos eu nuil enoill. No ifaç . car li plaç. Qa re nō sai . epço dic ō me sprē. E car en colpat no sent Parte iuia. Alrei. Mas q mane. Qe ses tot for fait. De qel bem  $\bar{q}$  ma uolgut. Reconosc . qes iura. Per qeo mariç soi lognaç. De solaç qe ges nō ai. Mas cham p esbaudimē E p plaxer dautra gen. Deus gen er auos mautrei. Si clam merce deus lo sens for fai. Tendra se ql cor noil mut. Qeo nō fora tan iraç q uiaç E de grā iai noill finis son fallimē. E ill ses tort . mi repren. Sela dopta qeo desfrei. Prendā alfrē. Qel pimer for faig. Se ial ue qra altre drut. E sirem litir d' qe forses ma faudaç. Ab un laç . liaç mi rendrai. Pel col et am mais sim pem. Qe maçires loniamen.

# çirardus.

On plus lauoil meus lauei.Bona . uas me se d' sors forfaig.Noil soue tot espdut.

Des quil no salbira. Com eu millera otreiaç. Sobraç . p qe morai ma trobaç. Efai paruen. Caisim regna dreit nient. Ges nō cre qen fol feunei. Per qeo licre molt auer forfaig. Qui laten sil plaç. Qen tuit molt ben abelira. Sus pel cap colps dastelaç. Absapaç esis nestrai. Senblara descausimē. Die mal sil oentē. Bes taing qe la segnorei. Cassis coue cāc maura forfaig. Qe iase mabe uendut. Zo qe mi pliuira. Cunc d' lora qeo fui naç. Apensaç. Sill soreatis. Noi flase som mandamē. Ne cis ni abescien. loios al rei faç psen. Dū do qen feç auinē. Uos seigner nō conten.  $[c. 90^{r}.]$ 

# çirardus.

Ben es dreg pois ental port.

Nos a nostre seigner trames.

Cab ioi len referam merces.

Chanscuns poing aplan es forç.

Qel sia laudaç egraçsiç.

Tant adreit guiç

Cui uenç emars eploie.

Esi rēs conuenç esser obedienç.

E quil ten car ben pot esser fis.

Cal pagar aura centissime guierdōs.

Ial seruisse no er ta bons. Epos saben canc no fes torç Epos saben canc no fes torç Nil fara daiso qe promies. Anç asegner . ades magers . mens. Pro de ualer . nostre conort. Cal cel. ql dels fraig es feriç. Els mals noriç. Acoil els fai uiure manens. Ben senbla ql rics penedens. Uoilla largar. Si cors el obra uene par. Tro meil ql forfaig sofraitos Car mais ual lur confessios. Per qes del grall plus rix. Plus fort es forçar. Com mais li plagues. Pos gent garnic Nil bels conres. Ni cortesia de port. No nordet .  $\bar{q}l$  sans esperiç. Imet air . ni ia p sos bel garnimenç. Nes qe saui des auinenç Non deo doptar ql nostre seigner d'sēpar.

Logentenenç. Nils plus pros.
Si nol sentol autra raxons.
Ni nō crei qel adreit deport.
Sil cors noi falsa nila fes.
Qes iassi iustiç ni preis.
Calcora nō uenga ad res port.
Qui no sa uiure es mariç.
Qera en uiç
Mi uau traballaç e temens.
Nō poisc sofri q̄ nō comens un sol chantar
Ab qe cuiaua remēbra.

Los auols rics de ualer blos. Per qes faillig condug edons. Esi no fosse qe als macord. Don maue apensar manes. Anc no foro pieg. es comes. Emais attendrial plus fort. Per qes iois e iouenç. Eaunic epreic faidic. Sens aiude sens ben uolens. Caisi cō fo comēçamenç. Abioi menaç d' bon preç. Aral fan baxar. Q noia tā ni pauc de coraios. Cui no espauent messions. Equi pogues tarçar lamorç Un iorn odous qe nō uēgues. Ben estera com cogses. E no fora tant aut la tort. Mais crei . anc celui no uiç. Quī fos auçiç. Cui escapes saber ni sens. Ni manentia. [c. 90v.] Fons guerrens dun mot parlar.

Fons guerrens dun mot parlar.

Dons pos eu segur afar.

No onō son tan bellas mexons.

Com dauer preç intrels bons.

E pos per saber ni p sort. Reis ni ducx . ni coms ni marches.

Non uiu lo menor iorn del mes.

Com et dauer prendre atort.

Qel noi faill tro qe ler faliç.

E lauoltriç.

Reigna emōstra māta ges.

Las obras el captenemens.

El fai blasmar.

Per q̄s diuria soing donar

Tot om mentre en lexeraç Qe nō reignes sos mal resons.

### girardus.

Jois si ab comensamenç. Efis abona uentura. Dun uon chant qra començ. Car sobra auinenç. Es bona ma raisos. De far chansos sol hom dir. Qes fallimenç. Eben chausimenç. Cun qs chan e digna E mostre chantan. Cant rics guierdons aten Cel qui deus serf bona ment. Per qe qi neral ques lenç. Non terail p ma scriptura Car chantar me torn iausenç. Tan ben sembla genç. Efis lo mestiers. Cab son uoil far sermons e preç. Contral no chalenç. Cui cor fail enanç cagensç Per qe stan qal seruisi deu no uā. De pagan e da uol gen. De liura lo monimen. Equi dels fals mescreçens. Nō pensa ni dona cura Com cāia lur ardimenç. Uiu com recreçēz. Canc meiler louc no cre fos. Des proal los pros armarç. De bels garnimenç. Sobre los destriers correnç. Conqueranç ebenenanç. Ualor gran don seran.

Pois uiu manens. Esi moron cixamen. Mas q ual es baudimenç alcor. Sel cap se rancura. Ni qe ual força ni senç. Car no es paruenç. Deus qe es lo cap ela cors. Don uos uençai iois. El bels en segnamenç. Et ella dreit captenemenç. Qe len nian ella pēna. El mal talan. El uillan captiuemenç. Callem ela cort cresenç. Pois cor es comandamenç Couen mētron. Uiu ni dura. [c. 91<sup>r</sup>.] Cadeus sia obedienç. Camics ni parenç. Ni autra possessios Ni conquis ni dos Non ualran dous aguillenç Qa lo stregner de les denç Mas po segū qe seruiran. Li bons el mals tormen Sen fin e durable men. Ai deus qan pauc ual iouenç. Sel cor no creis es meillura. Sis pde lo melluramenç. Reis omipotens. Anç qe canbies la saxons. Em com era bos. Car es pauc pros enienç Se sa colpas penedeç Non es stendeus Ser uen el cor forsam

Caisi uerra ueram.

Al sen pimet estamen.

Per qeu par recreçimen.

Sil reis qes maier endura.

Los mals nils descaimenç.

Com sanç ni ualenç.

Estei delanar doptos.

Pos nes sospeços.

Cal peior ier garenz.

Elas penas el tormenç.

Qe ni uerran.

Ira deu amensuran.

Sil plaç il uerran parsen.

Merce mesclada spauen.

### çirardus brunelus.

 ${f C}$ ar nō ai ioi .  ${f q}$  mau ${f \bar u}$  de chātar. souen.

Esi menten en far chansons. Non es pros caisi com solia Noi posc auenir. Anç me cug partir. E gi qerai men. Non p re. Qen preis. Esim ris. Fors de mō pais. E dirai qui ses ni don Nō eu qe lenge ramē fail emespn. Qui ses fai ianglos asaxos. Per qe sieo dixia cui am edesir. Perd si nō consir. Cab fallimen se strag se. Cil cui per ben. Cui eo sui plus fis. Qe elena paris. Mais nō sai con de preon. Ma pten . cai marrimen.

E den geig fas me gilos. Enuios cais quo conostria. Per sobras dalbir. Mas si deus macir. Sieo ueram ben no crei Si no refre daiso qe me uis. Qe dols me uesiç. Donc no no uai no meill del mo. Com no ue contra ualen. Al si eo cors gen. Ben es raxos comoros eniau siō siā. Cui degna cuillir. Engrat son seruir. E qu conssen iosta se. Per ma fe . meill no erassis. [c. 91<sup>v</sup>.] Folla res qe dis. Que ia fa mal e confon. Deus merce qan fadamen. Par lon souen. Si që remain bloç. Dis qe tos. Qe te confondria. Sim fai e iausir. Anç li grançir . lo pensamen. Qe mē ue abāme strem. De ço q lai quis qe sols la seruis. Eram trai uas mō segnō ades pes tot mantenē. Eport psen alres nafos d'mos os. Cautra manentia Non ai mas de dir Qe lausses profrir. Mas car es pro emantē Preç mi coue q li sia aclins. Sers ser amatin. Ben es raços sel mantē

Vas sante erem. Cab trop mas conquis. Sobre sarraxīs.

#### cirardus.

Ben conuē pos ia basan ram. La foilla el frug apres la flors. Qe dū uers de qē son tarçaç. Mellor conal pimiers lengail. Qe sters no me honor ni pres. Pos lucs men aiude egens. Tareras se de tal mainera. Nol fac. Qe contra plassel plus psaç. E per ma guerrera cui am. Car es una de la meilors. Conuen chant si nō sui amaç. Qe p la uenturā trebaill. Emen fegma cū deles eleç nō fai. Anç cug qe aia dig nient. Pos le no agrada tal plaig Qeo men deport nisolaç. Edoblan deuoler la fan . p qe ses uertuda la mors. Qeram sū plus en namoraç. Die auos q' no sabeç. Tan gen reten Sauen en semps. Lo genç el preç elai beutaç. El francs cors cāc bona fos naç. Esim soill retener sō clam. Com uassal deson bon segnor Eno men sor del tot laissat Qel ne scis cors Ab gem barail. Fis contra lei uertmi. Qe me diç qela fo nelle rems.

De mās en cobres cai pasaç.

En qem fora des esperaç.

Pero deia brol ode dam.

Entendeç ni elamors.

Cui era fos adomeniaç.

Ma uos madōna nō assail.

Clams ni merces . car nō ueseç lo mals qeo trag.

Nils planiç nils genç.

Qe fas la nug can soi colgaç.

Qe fas la nug can soi colgaç.
Eliorn nō posc estar enpaç.
Esi pdeu cui soç estam.
Nous plaç qē traspas la dolors.
[c. 92<sup>r</sup>.]

Qe maillia sira si nō pensaç.
Greu mer es orgoill nousifaill.
Epes arā si nō sim teç.
Com es ioi freuolçiç. esems.
Qanç de seruiçi no uengraç.
Sel ui qius ne mot trabaliaç.
Esim teneç preis elliaç.
Enō ual força ni ualors.
Non deu ualer humilitaç
Si faṣ pos enre nō tresail uostres
mās.

Esim destregnes. Qe mai me ualgra esser recenç. Des masmuç odel reuelaç. Qe en tal trabaill fos liuraç.

# çirardus.

Nom plaç chans de rosignol.

Tant ai mō cor morn etrist.

E pero sim merauil.

Car nō malegret ablil.

Cane mais nō fo nigus ans.

Nom dones de ioi dous tanç.

Mas ogan no plaç la flors. Nil frug de ra nō magrada. Morir me faran de dol. Ist messagier qui mā quist. Aicar no sabian ill q çan uaill. Un pauc cortils mas calors. Un palais granç. Trop met lur solaç pensãç. E parmi desenors. Sab lor torn en ma contrada. Pauc sauen daico qe sol. Enō crei canc mais fos uist. Com uas sa terra saisil. Mas mi es sauage euils. E repairars mes afans. Pieg trac on plus lai menans. Si qe uergona epaors. Men dobla que gua iornada. Qui mo lausa ben nō uol. Etu flac cors con uolguist Qe gentils Canc cors de dous fis amanç. Non ui hom meilç dun senblā. Mas cora qet sobres amors. Tu las er apoderada la per aiso nō acol Si eu la uan cella nicist. Qel del tornar ma uopil. Cus iois sobre segnorils. On est tā feres mos talans. Etals per qi eo nō balanç. Don no po loignar ualors Sem uenia en plana bada. Mas po pel fort lassol. Bella miga ab qē psist. Veil la noeg.

Emes ten dil e no taturs ni tapil.

Bella dopna benestanç.
Cest andar no sia dop.
Qeo me tornerai decors.
Euos no sia caiada.
Anpare uar sonfillor.
Plus leig no fali par crist.
Ni paire uar son bon fill.
De sai on sabrina nils.
Tro lai aso seil colianç.
Per qe deo tornar mos chanç.
Soç tot autre chantadors.
Per uos dopna qeo lassada.
[c. 92°.]

Car no esper espleg De ma miga cui nō teing. Ia ma coell . en sa conpagna. Pro soi ben meraç. Sim degna sofri ni plaç. Qen mō chantars la peil mia. Per deo ben soi fac. Edic gran folia. Per cal raison sofria. Qem feçes tam sos piuaz. Edone qn na conscilaç. Caissim ten amors destreng. Qn entendre se ga ang. Son dun ric luec segnorill. Celar e de terra estragna. Don no soi tarsaç. Per qm par nescitaç. Qui eu chan. Si nō uenia gaçardons ograç. Pero sil plasia. Qa pelles per cortesia. Seu mos chans de senperaç Ab los lauria leuaç E mostram con men ueria.

Iois eben deuas toç laç. Sil chan me sofria enpaç.

### çirardus.

Aco mauen dieus maiut. Qera qant cug chantar plor. Seria ia per amor. Qe ma sobrat euencut E per amor no uengais Si fai donc per qe mirais. Ni qem fai languir. Qe nō. o sabria dir. Caisi me es deuengut. Tot leo që perd ma ualor. E solaç nō ma sabor. Es deuenc anc mais adrut Son eo drut. Non mi molais. Cades am forseis emais. Euoil ediçir soi druç. Hoc qui pot sofrir. Caras qe sol auulgut. Mi teing p fin amador. Amaire si deu ador. Soi eu fis eno remut lo corage Nil biais damar. Leis p cui son gais. Nim uoil nī uir. Ni p lo cor ni consir. E con no nai recebut. Masa deben edonors. Delas mans d' mō segnor. Sia maxan retengut. Eqe conuenç me frais. Tal bel qe lira matrais E faran morir Per qe son atur nō uir.

Des uolş dun ço ca uulgut.

No nō sai . iā mer meillor.

Sim trac mal q̄ al greo ior.

Na tendon ma d' saluç.

Nā tis . enos par esais.

Dicaç hoc q̄ se il iam bais.

Segur me pot pleuir.

Cauçir me pot o guarir.

Masa mā mon cregut.

Duns clan qen fan entrelor.

[c. 94<sup>r</sup>.]

Cil dur çel pqe plus ors seran mort e descauç.

Quil cortesa on pç nais Esaber eiois uerais. Se cuda isir. Sil ouolon consentir. Bels terai toç p sauais. Si lam leç isir. El reis si uol consentir.

## çirardus.

Un sonet nouel faç.
Per ioi e per solaç.
Eno ges mos graç.
Mas car asal dreg plaç.
Qe nō fos blasmaç.
Non chantera mais re.
Pos ue cumilitaç.
Ni prec ni amistaç
Abmi nul pro nō ten.
Granç mals nai suffertaç.
Fis aman nō amaç.
Alas hora ai paç.
Mantas ues soi iraç.
Ben son apoderaç.
Qe stat nai p ma fe.

Com hom desesperat.

Ben ados anç pasaç.

Eges nō mē recre.

E segon los plusors.

Feignē galiadors.

Non amerai aillors.

Si a sen ofoliors.

Tan es grans sa ualors

Ela beutaç el sen.

Qui les mirail el flors.

De totas la meillors.

Aliugam de me.

## çirardus.

Aqest tminis clars e genç. Qes tant desiraç euolguç. Deo esser abioi recepuç. E taing com ensia iausenç. Car uen estaç Ab sas clartaç. A cu no plaç. Jois ni solaç. Nos es amaç . ni amaire. Ami meillura mos talenç. Per ioi car ixen alaluç. Qe tot lo deport el desduç. Con uē qesta saxon començ Pos uei los praç. El hose foilaç E uoil sapiaç. Per amistaç Soi enuiac. Echantare. Mos cors ue plus gais. E iausenç. Dun mesagis q mes uenguç. Qe ma porta amor saluç

Dun estau en ran iausimenç.
Sim soi estaç
Lons teps iraç.
Des acordaç
Damor sebraç
Ar posc asaç de ioi faire.
Tantes granç la proesa el sēç.
Deleis qe son rics preç.
Na duç.
[c. 94\*.]
Can p lei nō fo mentaguç
Orgoils ni no paset.
Las denç qumilitaç.
La ten enpaç.
El diç parlaç

Mout me ten car amors.

Los guierdos meillors.

Mas prō dōna dolors.

Pauc mi fai de se cors.

E no gaire.

E aiuda de ben menç catoç amador.

Estiers car mes honors.

Cades mi ten abse.

Donna cunda cors gai.

On iois epreç estai.

Mas qieu nō dic ni sai.

Vos āmais qeus dirai.

Mas autri pro nō ai.

A sufrir me conuen

Doncs mē conortai

Ennaisi cō porra.

Ablo mal q̄ me uen

Chansos cā feras lai.

Mō cor si li retrai E dil p qem fai. Morrir en tal esmai. Pueis te comandera Si saucauta de te Tranc el cor li uai Ca dons malegrara Qen aisi se couen. Mout es granç la proesa el sen. Qi tan bon saber li aduç. Can p lei no fo mentiaguç. Orgoil ni noil paset. Las denç qumilitaç Don ess gargaç. Sos cor psaç creguç Es lo seus p meillors tenguç Ni ia nolen er fag cōtenç. Anç apoiaç los ausors graç. Cals plus psaç. Es zo sapiaç. Greo la metac. A retraire E prendans de mi chausim. Qeo soi dun laç. Per col laiçaç. Auos donac E autreiac Qe tā es de bon aire. Donna uoilac. Qe mos pensaç. Siauertac. E sauos plac. Ma uoluntac.

Menes claire.

<sup>1)</sup> Questa difficoltà di lettura proviene dal fatto che la carta stracciata pel lungo fu riattaccata non in tutto bene.

#### cirardus.

Ben deu en bona cort dir. Bon sonet quil fai. Per qe retrarai un leuet. E qui la pren para dome noszale. Caisi cō si nō calia. Fas leuger sonet. Qeo plus g'o se'ba q̄ sia bos eleo p faire. Mas unc pauc mer agequir. E si falirai cō don cantarai. Pos li rei entre lor gen. Apreis tal acordamen. [c.  $95^{r}$ .] Bon sap da qesta paria Sors gars mors efreç. E cil nai on manentia Cui ner mals atraire. Edeus los enlais iausir. Qeo mentra metrai. De so qe menschai. Qeo noma çauc. De trop sen ni trop faudaç. No me tē. Pero senç preç efollia Chascuns asaueç. Qi bens asebla nils tia. Segō mō ueiaire. Mas era uoil reuedir. Qui ten tist egaiai q ensems. Nai ire dol es marimē. Quī fai sospirai souen. Don no desir copagnia. Si ben uauc soleç campes. Qe ben mestoria. Sera maç amaire. Abso qe des souenir me d'uria.

Zai lamistaç delai. Per qe car tot cixamen. Sai magrada e de cui mē. Ardiç ço q tem maucia. Com fols car mileç. Per rem nō castigaria Tro qn tro abrare. Greu me tengra d'fallir. Mas en recebrai. Segon q metrai. Bon mes quī repn. Canc ai dig grā fallimē. Pero sina percebria. Ben petit toseç. Mas eu menti. Tant uolria plaxer fors mõ aire. Eia eo p dreg mentir. Mi don nō pdrai. Cai dig bemestai. A des uauc mō tort creiscent. Nō ia trop den feniament. Can die no la pdria. Vo uos calereç Na peleira boca undia. Fe qe dei mō paire.

## çirardus.

Sis sienç oplas aturs noi ual Qe mos leu chans. Vaill e pueie ses mei. No mes per ren senblanç. Qe pueie mot lesper. Qi mē sol aiudar. Par e mai nō par. Qe nuls chantar sia ualenç. Ni cars. Salcū ars otemenç plaxer.

Non en segna cōchā. Gracissem oclamanç. Uai fol iauenç la bēna nāç. Al mal es gran afanç. Celui qi trop sofre cades sia clamaç De latrui no caler. Voles qeo digal uer. Qem de plaç en amor. Qom ia puesca trichar ni sia uars. Sel lui q il sera clars . ebe noilenç. E uers da çai aitals poders. [c. 95v.] Com som amic engan. Nis paugue de son dan. Esil cors genç se uira nomē cal Vas flos maçanz. Abso q no soffer d'saluç. Ni de manç cab menç. De chaxer me porra retener Car mot fai apsar cortesa absolaçar. Emāç afrasç on se demora mars. Efai de gran plaxers. Epueis ad ob un sers La coreilla dū an. A cels qi ben iuā. Sjruir lu cor lial nil desen anç. Dezo qe uol eqer. Mais lais men . atresanç Mas trop ē mō saber. Don echaser ses forsa d'preiar. Mos segner d'cantar. Emos trobars fo p sa mor espars. Adonc me reub em ders. Efaliram saber. Si p mais q il deman En gr como desma. Esim bistenç donal alrei.

Nerial lo pros es granç. El dolç nō sai car. Er esil es correillanç. Car sauçet escaçer. Del uenir son plaxer. Faça del ben ueiar. Esim les espais estiars. Qe il rei faran. La nars uail mais ql remaners. Pois rictaç . ni ualers. Non sen pot purgaiā Qeo traspasses son comā. Edieus agenç ogan noste captal El nos enanç tā q sa traçī fer. Sofrā pda edan troueīgnal des caçer Ehom nō deu temer ma pdicugua çainguar. Ni nō fai adoptar. Len comensars q gnascos enauas.

## çirardus.

Edius tra de nā las nostras ost

Da uers . aduiral bos espers.

cap de lan.

Obs magra si mo cōsentis.

La saxons del tenps entenēr.

Qe qal cus solaç mes iausis.

Qe contra freg maga obs uestirs.

E conta tort qeu pren m'ces.

Ecōtra trop taixel chantars.

Econtral iange dels barons.

Frāx segner ecortes ebons.

Eci agra plus canç los martis.

Sim sentis mos obs dīç lăberc.

Qe ia forsaç fors nō nēsis

Qe penā mens amanç graçir.

E qui soffere sen pogues.

Ben fora nausa ademandăs.

Epero si donars nō fos.
Ia nō sabrō qi fora pros.

Eplagrā mas amos ueçis.

Manenç que paubres
Qe pos sert toç mos obs
Vns nō mes tā uis pueç.

Nō le noilles condirs.

E qui trop fresa atī cores so fragella

 $[c. 96^{r}.]$ 

 $\mathbf{E}$  al $\overline{\mathbf{q}}$  dis nars e qui se ficha de semos

Senbla il fail la pams amaxos Ben pagla genser some uis Ancara sobre son os berc. Sautra madaula li falis. E quis fai del autrui cortes. Pos del seu sera sobra uars. Ges no me uis ca port rasos. Calui repairel guierdors. Ges magra forsa lautrui uis. No ma si eo moblit. Ni mes po d'far aco. Qe me grasis. E pero sil bels accullirs. Non dona pç mas lui cui es. A si cū chas cūs es plus cars. Degra uoler q bels resos. E sis anç delui q d' uos. Som mag<sup>a</sup> men mō ma cuillis. Seu poīg ni manei ni estirc. Los iouencels nils enātis. Genser enpegral forbus. Mas qui fara senblā. Qel pes en segnam. Ni castigars en uai trabaillaç

Cautre fos fraigner ipodes mil bastos.

Per sacramto com me pleuis. Non cre eria anç ten. p ō mō chastic. Qe toç ben aissis pos trop es freda. Lapndiç ecuillardir diç caura. Mes sentençiō en sos afars. Qe mentre qes mācips. E tos les ai solaç epreç edos Podragra don ia nō guaris. o granç mes cap en plan cōderc Tals q plus loing da lausis. O farc don se sec escarnirs. E pieç uolria lai uengues Oui ioi nō plaç ni deportas. Qe manç pensamenç enoios. Loīgnō daisi bona chansons. Segner sobre toc. rix psars. Eiois ebona sospeisos. Cres cades mon segner euos. Qui em clam en qra dels. Car anc uar dic sofraicos.

Non puis sofrir quala dolor. de la den la lenga nouir. Elcor ablancela flor lanquāuey los ramels florir. Eill chat son pel boscage dels auçelez en amor az. Esitot mestauc apessaz. Ni pres pmal aurage. Qan uei chams eūgieis epraz. Eu re emasolaç.

En trels me fos contrarios.

[c. 96v.]

Que nomesfoz dautra labor. Mes dechantar edes iausir. Cunan uit son iauen pascor tal songe

quen fes esbaudir dum esparuer ramage. Qemera sus el püg pauçaz. Esum semblaua dome zaz anenō uis tant saluage. Mes puis fo maners epriuaz. edebōs ior apçonaz.

Elsomge contay mon seignor. Qa som amig lodeu on dir. Ennaret lom tot ennamor. Edix me q nou pot falir. Q' douta mon parage. Non aia tal ami enpaz. Qau meserei p trebaillaz Qan hom d' mō linage . nido utra ma uallore . assaz noua. met tal ninfo amaz.

Era nay u'gogna epaor . ennes ueill enplaig ensospir. Eslonge teig' agn folor. Eno cuit posca deuenir . po dun fat corage . nō pot partir usrix pessaz orgoyllos edesmesuraz. Qa pres nostre pa ssage. Say qel songes sera u'taz aissi dieiz comefo naraz.

Epius aucirez chantador. echā çons annar euenir. Qetā quayra non fia say masor uoill Me un pauc pl' inardir dēuiar mō message. Qens porta nostra ami staz. Qe chiay nes fayta lameitaz mes deley non ay gaç. Eia non cuit sia acabaç . nuls afliz tro qes comēcaz.

Qeu ai uista comsador. duna sola pei ral bastir. Eqada pauc leuar auchor tant iusqa con la pot garnir pqeu teing uassalag. Daytant sī mo aş seylaz. eluers puis es ben asenaç. tra

metray eluasage. Sitrob qilay lomget uiaz ab qes deport esdon solaz.

Eseu iauas enpador. Niuas rei uauc sinuol gracir . tot aissi cu alseu tra icor. Qi noil sap ni noill pot gadir nimātenir ostage. Vi loīg enun dels estraīg regnaz. Qaysissera iu sticiaz. Efis degant dannage. Sil seus genz cors franç epiaz. Mestra īg nimestai iraç.

[c. 97r.]

Alegrar mi uolgren chantā Ecantar p q malegres. Ese sol un pauc maiudes Mons bel seigner ai ben talan. Que ia p nauça ne per dan Quen cregues ne des con nortes. Que stiers Non fara frug Ni flors Ni gens pascor. Ioi ne solaç Mais uailan chausimen. Sil plaç. Que maiut bona sospeisons. Enun uers far Que sia bons E per oben amai dun an. Com mi pregaua qo cantes. Efora ben queu nes forses. Sim pogues pagar del malsan. Mais uoil ql cors sa cord auchan. E qla bocha atenda apres. Del bels diç. Eldes fais maiors.

Grat elausors.

Qar si cantaz.

De tal qosplaça.

Eus sofre enpaç uostres prec.

Ni uostra chansos.

Mot len eschai rics guierdons.

E sera il preç amon senblan.

Si uostre chanç meilura ades.

Ai seu ia uis.

Quem meilures.

Lo meus con fora amon coman.

Toz lo monç.

E si ia da fan.

Que naigues traig mi corilles.

Tot tenps mi defendes.

Amors desas honors.

Efos mostraz

Si con fols desauenturaç

De iois des enparaç eblos.

Acui non teng honors ni pros.

Deus com era anaz regardan.

Si ia uira quim agrades.

E no gens per zo qeo cuies.

Que nulla res mabelis tan.

Pro ma uen mielç qeo nō deman.

Ecom nol me diraz.

Fols es.

Ia sabes tu dai quest amadors.

Leo par lardŏs.

Que lor foudaç.

Can lor afars ses auiaç

Lur toll plaçers

Ediç. Edons.

Eil mēna trist econsiros.

Per qeo qui no magrat den ian.

No uolgra.

Qa autre mẽ segnes ço  $\bar{q}$  mō ioi.

Me destorbes

Anç ma grobs që pares ennan.

E per som uauc sols alegran.

Econsir cosina tendes.

Consil damic ode seignors.

Quem fora acors.

E loing mi.

De mos plus priuaç

Tam dopti.

 $[c. 97^{v}.]$ 

Que loic esaizons men bles.

Qal que mot perillos.

Enon genç per so qeu soan.

Lor solaç

E mot non preçes.

Sa auses dir eqe demandes.

Aicels qi uenō ni qui uan.

Tal nouas en canes mesclan.

Zo qe nuguns nō entendes.

Que per un pins entende dors

Me tol paors efleuoltaç.

Car nō cuig esser ben amaç.

Magab. Mandig.

Manfag. Ginnos.

P qeo fora bauz eioios.

Er diran tug.

Qeo dis oian.

Que toz home qui ben ames.

A gra obs qū bon amic trobes.

Tal en cui non sanes doptan.

Car un nō sab d'q̄ ni cā seria obs.

Com lo conseilles

Per qeo dic als entendedors.

Ual uale dors.

Conseill piuaz.

Car geo er si nos engardaz.

Que luns de toç treis 9pagnōs

No sia souenç ennoios. Chascun se gard se cōmezaç. Tan ben sobre toç. Qe ne uos non sabes.

### çirardus.

Sera no pueia mos chanç.
Non sai cora mais senāz.
E si no ual des aitanç.
Que far no solia.
Ben auras dreg lo so ams.
E per que no mo domans.
Que no todiria.
Esim seras dorgomanç.
Acui leis.
Cui soi comans.
Ecom entendra toç mans.
Jai daiqo not sia ql noms.
Elpreç. Elbobans
El faç el diç.
El senblans terguis enlauia.

## çirardus.

Ecuiat fais cognoscens
Oi eu edonç.
No mentenç.
Qus mot faz fat apndens.
Esenç maistria si fais ben.
Tal es mons sens.
Per que
Car uoil tota gens
Li porta garentia.
Quel seus gais cors couinens.
Es asazaç emanens.
De toç bon en segnamenz
Ede cortesia.

E ia nauras mal uollens. Con qn trop lauzar. Tenprens Equem graçiria. SIeu ennimics e guerrers. Non faxia uolentiers Cuns enoios folç pallers. Trop achascuns dia. Fors qeu no soi sobranciers Mas sellā blasmaua ogers. [c. 98<sup>r</sup>.] En loi combatina. Quel si eus noms es uertadiers Elaus uers. El presentiers Esi mera uis estiers Ia non odiria Car and non foi cos dumiers. Dai tals lauçars plasentiers. Ni non oseria. Atu q tang sors lauçars Ia men forsa sobra mars. Mais ten ualria calars. Ben dis gran follia. Que pdieu sol lo parlas. Ma dui tals cen bon pensars. Que qex men ualria. Se tos diç no les cars. No ten uolgras esser pars. Non ieu  $\bar{q}$  sol le cuidars. Ma iuda e menbria So mes uis toc mos afars. E ualran mais mos chantars. Per airal paria. Esel bons reis d'Is nauars. Mi lausa de mans afars. Cairi noi diria.

#### çirardus.

Leo chanconeta euil auria obs afar. Qe pogues enuiar. En al uergna aldalfin. Pero sel dreg camin. Pogues neblon trobar Beil porria mandar. Qeo dic gen lescurçir no eslafaç. Mans en lobre es claçir. Equil de fort fuxil. Non uol coltel tocar. Ia nol cuis aguçar. En un mol cebellin. Car anc aiga de uin. Non fes deus al maniar. Anç se uolc exalçar. Efe es deuenir. Aiga ger anç. Pois uint . per mielç graçir. Per que dome sotil. Qe sap son miel trial. Nomet de castiar. Ni for no na tain. Mas un pauc me desui Qe nō oposc mudar. Tan mes greu aportar. Qi nō sab escernir. Qanç entre qanç niqunsal departir. Equi dinç son cortil. On hom uol pot forçar. Se uāna da iudar. Pois non faimas genri. Pro ade qes castir. Equi per sol gabar. Vol sos amics pagar. Ia deus ren qe dixir.

Non cal enang. Ni noil lais auenir. Mas eu pren un de mil. Fors qel nō uoil nō nar P paor de ciuar. Qe drices lo consir Qui loserf nil matin Non pot ren meillurar. [c. 98<sup>v</sup>.] Que ia apres supar. Non lauçires rendir. Qel omaçanz n esca aps dormir. Esil fag son gentil. Ala ualor leuar Aisis fan aguidar. Com se senta ala fin. Qe lo sauis me dis Qe gens al mieg tensar. Non de hom laucar. Per son ben excernir. Nil per colps gran. Qel preç pend al fenir. Eqāl per sol. un fil. Pen preç consol amar. Greo poira pois trobar Sil romps qui ferm loli. Qa pauc en un train. Non son lirics auars. Preç enbubanç. Eiois len fan fugir Mas ieun torn en humil Mas mon bel seignor. Car al res noil sai mandar Mas qe samor mauci. Ia plus mal an se si. Nosa pogren uiar. Qera nō poesc pausar.

Mas trabail e consir. Si qe mos chans Es ia pres del delis. Edeurial mandar. Mons sobre toç edir. Qel maier danz. Er seu sen fai falir.

## çirardus.

Guant la bruna aura ses lucha. Per soaut termini franc. Era se de ioi me stanch. Si ben semeilla ni elucha. Lamor qin fara languir. Si lai no lai de loc oblic. Mas mer esi fail mos chans. Vos nauires tort malamia. Lo cors dins me crida. Emucha. Qe nol ronpa nil des branc. De uostra mor e eoplanc. Qāt uei qe ren noia frucha. Lamors dō mera partir. Si uiure non uoil aonic Es me sobrës la fans. Qen tol ren paus endestriia Car uos mest un pauc es ducha. Pos mi uires enbrun blanc. Non p ren quo dixes anc. Don maias tal ira ad ucha. Esi eo auses descobrir. Con uos madona pleuis. Qe del star. Ni mals ni danç. Non leç q plus uos en diga. Mas la noeç cansons me trucha. Dorm sobrarcha.

O sobre banc Tro qe me dolon li flanc. Per qai ma ualor destrucha. Qe leig no pues re dormir. Anç leo sus toç es blaiç. Epens de uos en escans.  $[c. 99^{r}.]$ Contra qe mestant e niga. Tal maues tornat calucha. Non defendria dū manc. Cuis an greu clop nirans. Qui amal pas non trabucha. Aleo no puesc auan fugir. Tanç es uas eflebeçiz. Cons dec amaz amanç. Qe de ioi se deraiia. Ab ma uoluntat paurucha.

Qe de ioi se deraiia.

Ab ma uoluntat paurucha.

No mai laixant carn nisāc.

Postella en sōil oil e cranc.

Qui meos cuia auer fors ducha.

Qe nanz mener affinir.

Mon uers qe sia conpliç.

Edaiso sui plus clamans.

Car and mi nod gens mendiia.

Queo in lora uos lauiç

Non cuiera uns āmirans.

Mi nogues deus los maudia.

## çirardus.

Aben chantar couen amars.
Eluecs egrazirs.
Esaizons.
Ma seu augues dels qatrer dos.
Non par ialç autres espereç.
Qe luec mi donna ioi ades.
E la sanzon.
De qe sui gais.

Qe les le temps cā la lerba nais. Tā non majuden mō chantar. Cum preç esgraçirs de seigors. E p amar foia chātars graçirç. E preisaç iois pels pros. Efo q sola sos peisons. Ses autre plus ab comcuies. Ens se graua chom sen manses. A tor son ben estar des lais. E qs penes emanç asais. Conli cregues. Pres eualors. E qs gares de mes cabar. Eil fols uils segnons honors. De chastiar me sui tāt pars Qe proueç ne stauc cōsiros. Car uei cab pugner desperonç. Non puese tant far q ioi cobres. Pero se sos diz aneres. Mos bel seigner lira eles mais. Qeu nai soffert me fora iais. E forca e ualors esocors Et de uria sen plus cochar. Car no de mā nī uoil daillors. Era non par chastiars. Me ualgues ni clams. Ni tensos. Pero non cuig Qanc amor fos. Plus fina samadors trobes. Equi per dreg la raisones toç iors. Si meillure eual inais Mas si copar fin al uerais Senbla traffrānas altraidors. Elor enianç fan mō caniar. Qe pois fail no es fin amors. A merceiar tant merceias

E franqesa. Als francs amoros. E contra sobriers orgolos. Orgoil emals. [c. 99v.] Car si gares donna. Tres passanç qel passes. Ia uils ni sobrers. Ni sauais noil pagra. Car no tāg sapais. En tal obra. Don desenors Li remanses. Car raixonar len auengues. Entra madors. E seu dafar li fos auars. Don magues mādat. Ni somos. Asaç la portera raisons. Qe ia conuen no matendes. Erai seu sui uerais pēses sis tang. Ques uolua nis biax. Qe la bona sperança pais. Ema conpagna. Chantadors Ema faç solaz de trobar Don era toç seblaz mors cors. Ages dauar no pars affars. Qe ges trabail. Ni messios Non tom com no sia ioios. Canc no parec qe ben ames. Cel lui qi ioi nō lagrades. Ni senz . ni poders cui iois bais, No magrader nino matrais. Anç air iracla ricors. Equi qes napel.

Trop pesar saber eudic. Qanz es follor. Segner sobre toç d' colors sō lidrap. Qui nol sap trial. Fols cōpra leo lo sordeos.

#### çirardus.

Gens de sobre uoler no toill p foilla dabreç ni per flor Anç men don mais daix enpascor. Qāt chantal rosignols els plais. Per som fui iais E qui trop capça nodeuer. Greo pot sezer. Qel trop uol uir la on ler danç. Zo qab mezural fora pros. Queu ui lora qel pin foill. Cobra uendobres ma ualor. Aras mala mala merce damors. La douc aura elerba  $\bar{q}$  nais. Es mos es glais Qellam fes en fai era uer. Corsens poder. Daiqo qun pas <sup>n</sup> loi menanç. Qa pres no aia logrardos. Edonc per qe no odes uoill. Pos auentura. Non na cor. Car and no ui fin amador. Ab poder qe damar se lais. Degrans es lais. Na eu. Ia frag ues nō challer eanz d'I leser. Mera si doblaç mos talanç. Qem fora mielz. Qen ren no fos. Farai donc ues amor orgoill.

Se il dic që te<sup>i</sup>gna desenor. Sanz dona ami galiador. [c. 100<sup>r</sup>.] Qa mi qil soi finz euerais. Era no mais. A soil dei euengrat tener. Sim fai uoller. Tal amija Qe de milanç. Mon res sola la soi pesons. Non faz pois ella no ma coill. Nim sofre per entē dedor. Per deu uers es. Anz ai paor. Qel seus gens cors. Con des egais. Vol qeu abais. E par per quemē desper. Plus esser uer. Abs bels diz. Es als bels semblanç. Ca uer mi braus es orgoillos. Esi eo ia tor ues es si doiel. Vau uiran demal en peior. Qe par dona ni par seignor. Non uol lo trop uoler del fais. Abanç serais. Can sab qem de uria ualer Ben dei temer. Qe sa iuda sia des manç. Pos ia diz mal d'ma chansos. Epero ueiaç enles cucil. Nuil autre uers. De trobador. Eno naiaz . p gabador. Si tam ries moç mi pasal cais. Qai tan ma trais

Mos socha de son bel saber.
Per qeo esper.
Qe sap nouer dire bubanç.
Qa defendrem maiut rasons.
Mas lai ai pēne sai afanç
Non sai qē faza amic ioios.
Pero ben uoill.
Qel reis ferrans.
Aui mō uers
El reis naffons.

### çirardus.

De chantar abdeport me for.

eo toz lassaz.

Ma qant soi ben iraz.

Estenc lira ablochan.

Euauc me conortan.

Qe stiers nō fora paç.

Entre lira elcorage.

Qes contrū mal usage.

Qe poeie et creis.

Cares falliç dū ueis.

Don sol hom esser gais.

E p̄z nō pot ni iais reuenir ītre

tanz.

Qer es decels clamanz.
Per cui degra ualer.
Eges pz ses poder.
Loni amen sans non dura.
Ses clam oses rancura.
Alegrar mi uoill fort.
Esoi aisi pasaz.
Esi non senbles faç.
Non cangeral talan.
Mas tenon sa maxan.
Mās bons sontz
Qeu faz.

[c.  $100^{\circ}$ .] Villan dauol lignage. Canc pros hom de parage. Sen ben auzir ateis. Del escotar nos feis Nil plaxer non estrais. E non es ben sauais. Cui iois non plaç. Ni chan . da uol foil es longran. Qui nō sap retener Sil agra dal paxer. Edeffen nin raucura Se lautrui iois se dura. Enous par peig de mort. Coms cui taigna solaç. Viua desconortaç. Ni faza mal senblan. Al uer dieu micoman. En tal hora foi naz. Ab aital cor saluage. Qe il auxels elboscage. Mo no entrels metez. Sonec ecriz elais. Equi ia no ergais. Con pod esser durans. Reis mais no es affanz. Mas ira ira sostener. Euei del mal saber. Qe absen se meillura. Eab ira pei iura. Dun affar mi conor. Don degresser iraç. Qe ben fora clamaz. Daiquo qeil ausor fan. Edel mal. edel dan. Mas en gran uolpiage Man mes uilan . pasage.

Qen parlera forseis. El segner gem neis peis. Can ma batet lo fais. Am comadat. Qe mais no sia correillans. Plus quil se de lordans. Ni dauti non deuer. Non posca mot caler. Nis fai si bes peiura. Lor afars nis meillura. Bon proar maga fort. Un dels meliors letraz. Si ia uenni uertaz Ni uiura ses enian. Ni si ia cobra ran. Iois deport nibarnaz. Lor ancian estage. Non mentria ges gage Tant pueial mals an seis. Edrechura nileis. Non mēna aisi uerais. Com ia ni dis ni retrais. Establimenc nimanz. P ās er de senanz. E tard al remauer. Esi d'1 captener. Deu nō pren qalqe cura Nos nirē lābradura.

## çirardus.

Un sonet faz maluaç ebon E ren nō sai de qal rason. Ni de cui . ni com . ni perqe. Ni ren nō sai de qē soue. E farai lo pos . nol sai far. [c. 101<sup>r</sup>.] Ezant lo qui nol sap cantar. Bertoni, Canzoniere.

Mal ai canc hom plus sa no fo. Etenc auol hom . per pro. Edon assas . cant nai qe. E uogel mal celui . qē uol be. Tan son fis amic ses amar. Cam sim perd qim uol gaiagar. Ab celui uauc qui nō somon. E quier licant no aqe don. Per ben estar son abiaufre. Aisi fa far ço qe conuen. Qem leo cant mi de gra colgar Echant daiquo . don dei plorar. De tor mi vaie d' viron. Foudaz . q mai sai d' caton. De uas la coa uir lo fren Sautre plus fols no me reten. Cai tal sen me fis enseignar. Al pim q ran fai folleiar. Druz ai estat una saxon. Sens enian es ab tracion. Ai ab ergo eil clama clamat m'ce. A lautrui obs si con per me. Estra mon grat. Cuig ab cabar. Equier so qeo no uoel trobar. Sieu ai donna uueil gen son Nil sis fas tort q mo pdon Sem uolia colgar abse. Apauc no uos die p ma fe. Qe pro mē faria pregar. Mas nō deu hom trop sonar. Quant hom fai ben eguiçerdő. Ieu sai ben trobar uchaison. Per ql seruisis se recre. Mont son dagest derrier Sen plen. Qe maluestat cugion leuar.

Emaluarei p sordear.

Non sai de cui ma faiç chanson.

Ni cō sautre no mo despon

Qe tant faudaz sabers mauen.

Qe ren non sai qe ma perten.

Qe sil ma fag ultra cuiar.

Qe nō uolc amic appellar.

Ecuig chauxidamen pallar.

E dic so qem fai agaichar.

Ellam pot en mō sen tornar

Sim deignaua tener encar.

### çirardus.

Los apleç ab qeo suell chantar. El bon talan. Ai eu qa auia antan. Mas car no trob ab cui no deport. Ni desdui. Ni nō sonben ananz. Ai deu cal danps . sen sec. Ecal dampnage. Car ioia ebon usage. Asi minut effail. Non agreu retanaill. Mas car mō seignor plaz Ioi echanç esolaz. Me iai abse piuaz. E qant men sui boinaz iraz. Mas destreg men destueill. Per qe uauc regarā si ia salegrarā. Eges aioi no fui ni plaxer. Non es dui anz mi plaz. Ades chans. [c.  $101^{v}$ .] Eges maxans ecorç et uasallage. Ia perd. Al rich lignages

Pros pair en son miral. Quo osenes speronail. Non ses mera barnaz esel pair fos lauzaç. El filç se fai maluaz. Mi par tort epechaz. Caia las hertaz. Ecals dreg oacuicil. Qe filz aia atretā derenda El preç soan. Ni cal rason adui Qe miel nō tagna autrui. Queu cuig qe fosi ennanz. Vltra mil anç. Cognors esegnorages. Donnes prez ecorages. Ecostas etrabail. El filz qe miel tresail. No es doncs for lignaç. Era car nõ mostraz. Vos sabi qui iuiaz. Sals pros fos dons donaç. Cum er dels despresaz. Mas neleç. Esim tueill de solaz. Ni de chan p cels qui falliran. Qa fols tengnaç. Celui qui si gasta edestrui. Nis iutia malanz Per no sai qans. Cui par ioi ne si ages. Qo osober ni parages. Nones q no nuial. Pos alegranza il fail. Eno canbge uiaz. Equus ualra rectaz. Si ia naus alegraz.

Que peris e regnaz. Son sens ioi paubertaz Mas la dres cors que uucil Edezir ereblan ma trais. Dira edaffain. Esa ioi mi condui. Nol sabran iamas dui Los entre sen nil mans. Qe torç es grans esoberā folages. Qant p nesci messages uilans. Ni da uol taill. Es capa delga guiçail. Ni fuibona mistaç. Mas ieum son bengardas. Qan no fui encusaz. Qo no es uius ni naç. Per qeo en foç proaz. Elespleç si macueill. So qil qrra chanta remagna. Al seu coman. Qa gen plaxer redui. Qāt nos uol nis defui La dreg cors benestāt nil gens. Senblans ni lamoros usuges. Cauinēs es logaiges. Qe dels oils als cors sail. Per qeu qui qe barail. Ni sa pele foizat. Cum ten per ben pagaz. Qant trop ben acordaz. Lo corage el faz. [c. 102r.] El diç ben ēsegraz. Anz sobre toç digaç Vos qi mō chans portaz. Qe sai soi tan tardaç Qeu en senblami faz.

cirardus.

Qanc brancal bronder.
En rama p uergiers.
Elerba nais.
Mes lo matin bel can sona
Lo rosinol et en plais atresi me son ab ora.

Con el entor baut et jais. Can no for tan apensac. Qe le staç mais no maiudes asaz. Qel tenps d'za saxōnaç. Egāt els crida cel brama. Luns dreg elautrē bais. Mes aicella saxo bona. Qen trels ualens els sauais. Sors iois pge tals samora. Canc en uirō mal nō trais. Qeo eis \(\bar{q}\)mer estragnaç. De solaz non senti. Tan pos foi naz Cū er faz en amoraz. **Q**atresi mesona eclama. Cō fai lobai bertelais. Amors eren plus nō dōna. Per që fer alcor es glais. Esi noil plaz q ma corra. No puecs mais soffrir lo fais. Qūs uolers otra cuiaç. Mes doblaç. Qer am sim peis. Osim plaç. Tal don sera greu priuaz. Epero res no ma fama. Tan cō sa mors. Ni no pais. Qel mal traig që dessaxona.

Magrescis epois engrais.

Esi eu sabes can ni cora. Naurai loc. Car pren ni lais. Tot la fanç sofrera enpaz. Esaçaç cal menz mē ten gra pagaç. Qe nos nous cuiariaz. Quobs es amics qe ben ama. Prēgal mēs elaixel mais. E mentre qel dreg raxona. Senblara fols si sirais. Qa uenir pot en tal ora. Qe en āller auerai iai respreiç. Qe donaz. Tot forsaç ten ralen entre ses braç. Zo don plus era cochaç. Era seu la sen la flama. De lei cui mō cors matrais. Seu passi uer es qa loua d'pmer. E regut les mais. E nō ualra una mora. Sonet ni uocas ni lais. Anç me soi toz acordaç. Qe iā torn al mestiers dels letraç. El chantar sia obliaç. Pero dona qe uoillaç. Esuffraç mos ps eqls entedaç. Tost mer corages cāianç. [c.  $102^{v}$ .]

# çirardus.

Ar auzireç en chabalir cantă.

Qeu sun amic enchabaliç.

E pars auiaç.

Efo anc mais dicha.

Tan gran follia en chantan.

Greo ne scaparai.

Ses dan sa plei ma pares

Ni maec

Cui sum plus liges qe sers Terra tu come sufres. Aiqāt aues ma traig ne si par lar. Ioi dētrels manç. Per qeu deuem liars. El cors pos en re la ficha Don lalegre tan ni cant. Volri eu chantes gaban. Qera trop qe se sperec. Tenial dreg per enuers. Tantes en namar es mers. Egen direc si lens ciens Es ras el cors Eleus ualra mi sobra mars. No ia tant es autra ericha Se la cals remaina ab tan. Ia rē laus nō mi ualran. Q des cū q mo eisec Moi mas chanson. E mō uers cō fols. De saber esters. Anc nul es freiç nō fo ualez ni

Tro \(\bar{q}\) mac lom d' ioi sobre gabars. Epueis dic qa mor me tricha. Per un petit de senblan. Eperd per so qe noblan. Leu parlar cus dans mecrec. Qu\(\bar{l}\) ten \(\bar{p}\)is plus greu q\(\bar{e}\) ferns. Per t\(\bar{l}\) bucha qu\(\bar{l}\) mal mers. Quera n\(\bar{o}\) leç q\(\bar{l}\)t mi ualg\(^a\) \(\bar{p}\)iars. \(\bar{q}\)rre m'ce si fai \(\bar{q}\) mos trobars. Pos t\(\bar{a}\) ses mamors afischa. Qautra n\(\bar{o}\) nueil ni deman. Clama el merce \(\bar{q}\) qe chan. Celei cui de chauçir lec. E ol utra cuiaz.

Despers.

Tot trobarai so qe qers.

Elbens quet feç
Si neras en fuec ars.
Pois loi graçir fodones.

Mas un baxars follares.

Ecel qi picha nō uai lobra mei lurā.
Qa da pauc saber den fan.

Esit fes mais qe nō dec.
Peiger qe cel debeders.

Tu qā m'ces len referes.

Tals qe lai dreiç los ioil on bat la mars el cors es dous.

Efrancs efis ecars.

Vas celleis cui iois abricha.

Lom dauol pcs edenian.

Ede mi qe uau pensan.

Qa des magrasics.

Esec uoluen de torç en trauers.

Plus abluctiz dun conuers.

Ecuiaz se eç menueg ni ieiunars.

Nim tengra dan nō fai ql douç.

pensars.

Ma duria ab una mucha.

[c. 103<sup>r</sup>.]

San elec alcap del an.
Fol cas dig paucs tē creirā daiso.
Canc uers non parec.
Si fara si tu len qers
Mon ignare de part lers.
Eiouen qui per bon enders.
Non salegra folz esmers.

# çirardus.

Per solaço reuillars Qui ses trop endormiç. E per preç qes fais diç acullir

Etornar me cugei traballiar. Mas ar mē sin geginç. Per zo men sui faliz. Car no es de chabar. On plus me uen uoluntaç. Etalanz. Plus creis delalo destorbers el danç. Greus ēs de sufertar Auos odic. Queo uis. Cū era iois graçiz. Etuit li ben estar. Omai poden iurar. Qe ega de fust nouiç A uilan ueil forniç Ester grat caualcar. Laiges la fal euils emalestanç. Dom hom p deo. Eremau malananc. Euic tornei mardar. Esegre elgens garniç. Epois del mielç feriç una saxō pălar. Ar epreç deraubat. E dē braçar berbiç. Caualer si oniç. Quis met adonear. Poisge tocha dels manç. Montos belanc Ni qi rauba gleisia ni uiandaç. Or son gandir ioglar Qeo ui gent aculliz. Qua tal amestier guiç. Qui sola guidar Epero sens raptar. Anar tal es clariç. Pois fobon prec fallic. Qe soliā menar d' cōpagnōs.

Enō sai dir qanç.
Gent enarnes ebel ebenestant.
Evi per cort arnar d' iogaç pdiz.
Genş chausar euestiç.
Sol p dōpnas lauçars.
Ar nō an don parlar.
Tant ē lor preç deliz.
Don es lo torç ensiç.
Deilas mals raxōnar.
Digaç de cals.
Bellas odels amanç.
Eo dic d'toç ql preç natraig enian.

#### çiraidus.

Gens aisi del tot no lais chantar. Ni de port ni rire. Qn̄ qera nō mies lais. Mas car plus no plaç. Deport ni solaç. Non uoill en mil sol desprendre. Mos bons diç psaç. Anc des que començ. Leo chanç auenenç. [c. 103<sup>v</sup>.] Pois estreim . dans denç. Car non lais retraire. Car no ni uei gaire. Cui plaç iais ni trou qi mē uei. Qāt malegre ni baudei. E pero si me noç mais. Mas car no me bel adire. Ma mala miga. Qim trais p qe par faudaç. Car men sui proaç. Pois delei . nō pois defendre Mal me sui menac. Serai donc suffrenç.

Ia men uengla lenç Ben ni iausimenç. Car nuls fils amare. Non sab damor gaire Qui leo si rais qa mor dona lei. Con lautrui tort bland em'cei. Uer es qe samor mistrais. Ni nō sen uol escondire. Epois la forçal prat pais. Qem mē ual uertaç. Miel mi fora asaz. Qel cor uires en atendre. Ves qa la cum laç. Epois força uenç. Non es dreç garenç. El pauc esienz. Qe mes cap de laire. Dōna me ueaire. Qē ten non bais ses uas lei fen nei. Car poder quē sors osordei. Mais quim fos amics uerais. Ede mō ben es iausire. Fis efrancs esen mal aibs. Aqē fos celaç. io no fos psiaç. Iois me pogra enchera rendre. Non sui tā loignaç qel cor mes credēc. Se conbat el senç. El terz espauenç. Canz meis te mē laire Qel cor etuit trei. Plus temē uas lei nos derei. R a soiorna er engrais. Car sap don mi pot ocire. Qant pois no fui leo nigais. Des cum fol uersaç.

Qem manduç peiaç.

Ma fit en ses entendre. Granç mensonia alfaç. Non fo pois garenç. Plus qer lardimenç. En qe me soruenç. Ni ia doneare. Ser un enperare. Sel sobra afalis. Non er qui lenuei. Camor no uol com segnore. Qvanc no qi leo satrais. Nis fe uentuc ni Ses tot ses enals sauais. Quenç no fos pagaç Cums desmesuraç. Quis menaça des consendre. Per cui humilitaç. Vals als cagnoscenz. E doncs no aprenç. [c. 104<sup>r</sup>.] Qor goill es menz Per qe sofertare Sē nō es gabaire Cun qiet cuibais etenc emanei. Mas e non dic qe ben estei. Qanc ualor cui uil preç făis. Per uir agradir asire. Ver ben estar no satrais. Ni ia ric maluaç. Ni mal en segnaz. No se degre en auz estendre. Ses fos dreg iugaç. Casai men tenç Ho edonc comsenç. Qe maluasa genz. Saos uers dopna traire. Conda de bon aire.

Mas delas nais aqste feneis. Mas cui no peis amor anei.

#### cirardus.

Enl honor dō . tor en mō chā dō mera lognaç epartiç. Eno mi torna brais ni criç. Dauçels ni foilla del u'çan. Niges nō mes iau enchantan. Anç soi corroços emariç. Qe manç escriç cognosc euei. Qer podera pechaç. Per que faill fes. Eforça al nec iraça. En cor sir mi merauell. Conses lo segle en dormiç. E com ben seca saraiç. El mal sabriua euai poian. Qer apēna preç homo ni blan. Si deus es aontaç nilaidiç. Cals arabic traitor sens lei. Reman soria en paç. Ezai tençon entrels e la poestaç. Eperoges no mes sembla. Cō ualenz darmas ni ardiç. Pos ental cocha adeo fallic. Ia sens uergogna il tor de nanç. Mas cels qi aura preis delbran. Degrans colps. Edel seu feriç. Era acuilliç. Se daiço ni crei qes terra p pagaç. Qe el nō es ges de donar eixaras. Epos acor debon talan. Dona poder sanz espiriç Els loigna qe nō sia oniç. De doble treffan . plen deman. E saçhon cil qa deo rian.

Qus de sa forsa no siriç. Qā penas uiç per gran desrei. Des uara uoluntaz. Gran iausimens uenir ni de main lic. Mas da qe se gem tuit. Vnbrad echascuns uol esser gsiç Qi mais pot sia afortic. Cai si sapiaç qe uencerā ecels auidē. Qui noi uan. Per qe deo sia miel puiç Per o si diç quqe anei Zo qel mon plus li plaç. El sega nuç qel nos reems despollaç. Ai chatiua genç qe diran. Qans temens mebrera oblic. [c. 104v.] Euolra contes dels petiç Cels qe era nō laiuderan. Vers es ben qe raxon rendran. De qan qla ensegnoriz. E ia lor uiç fe qe uos dei. Qels auran mals guidaç. Nollor faran ni coītor ni solaç. Ben sapiaç që pensa del dan. Mas per lotan sui es baiç. Qels traffan el menut mestiç. Qe deu mi lei niben nö an. Fasen sobre nos so qe fain. Qe laig nos an enuillaniç. Canc no osiz. Ental agrei del teps q deus forna z tam gran. Pero siua solaç cobran.

Q<sup>i</sup> mera loignaç . epartiz.

E mō ioi es en ioi finiç.

Qera comenzaç enploran.

Deis qelaost . qeu aug iran.

El socors del reis es pleuiç Mal el baliç zo uos autrei. Sodanç . oamiranz. Qant il uērran. Si nos son dels loinguaç.

### çirardus.

Qui chantar sol ni sab de cui. Ni crei ge fos plaxers lenanç Sons solaç . ni sons chanç. Ara pos el uerianç. Por la foila e la fors. Ecoloran pascors lo u'giers. Els praç . si la sanson li plaç. Chant o mais econdei. Qe rē el mod nō uei Qe ioi ni solaç uailla. Qe guerra ni uatailla. Ni nausa ni tesonç. Non es maistriç apros. Per ceu cui dol maiois manduc. De me mos chantaret uoianç. Desaluz ede manç. Tam tā preç ebubanç. Qent autres cantadors. Mabat mameia amors. Em reten asolaç. Pro uec me son longnaç. Emenac efeo nei. Pero poeies gen folei. Torn ferir en lapailla. Don esper qel gran failla. Qe noi folas me sons. Com sobra amoros. Mas si eu madol. Car aissim fui nim tē lamor. Don le talanç.

Nos part cui serall danç Me er cui sec la fanç. Elire ela paors. Tan ten cal cap del cors remā. Nal pros es glaç. Son ies trop de rreaç. Endir ço qe no dei. Ben pot esser mais ue si mos brad nō caitailla. Ni nō laç ma uēitailla. Qa mas bonas chansos. Se teing bon guierdons. E daus con uol so qela dui. [c. 105<sup>r</sup>.] Mas non de esser clamanç Dun galge desenaz Anz es lomes cap granç. El torz ela folors Com de don de seignors De que sera casaç. Si fassa trop cochaç. Mas esper emercei. Top la solua ason grei. Qe agreo qui qerraia no uei qo nol. Nulla. Vares egraz eclos. Car es sobre cochos. Equi si col sil col autrui. Per ren no ia senblaç. Canc ico qes enianz. Anc es plaig ben enstanc. Afis entendedors. Com defollas honors si tengla. Ben menaç. De me es ben uertaç. Qe calqe part estei. Vas lamor no uanci. Qem soior nē trabailla.

Sim debuxa emē tailla. Duna dreg cors gingnos. Sas auinēc faisōs. Equi la sol ronp ni destrui. Qe feguida lo dreg balanç. Es uertaz soanç. Esia druç truanz. Efals gen tramadors. Es la maier lausors. Se lais e fermetaç. Dels fis sia triaz. Es miels damor ānej Qui son dreg ni salei. Non sec en pren guiçalla. De tanç q dun noill cailla. Qe pos unam uolc dos Mi non amet ni uos. Da uol aiol par qe reclui. Qui ue niui pagaç demanç. E no agaire danç. Con sel qui pogra enanç. Far alautre socors Si tenia persors. E p ben aribaç. Er es laffars caniaç Edonei . qū nō aug ninouei mesurā. Non trasailla. Pero qi no engailla pros edanç asaisos. Non par amic fos. Atot ses mol quil sec es dui. Ni cel dauinenç fug. Preçanç . nisi parra doptanç Canc pois ses treis constanç. Nils iuret als maiors Non saluet ualors. Nisa erc heritaç Epois eu soi pasaç Que dig nai zo qe dei

Leo sis uol osordei Mas ci part descorailla. Lo cons Guis de scō brailla Des liura sos prexos Loing niral loresos.

## çirardus.

Lo douç chanç dun auçel. Qui cantauen enu plais. Me des uiet latrier De mō chemī entrais. [c. 105<sup>v</sup>.] Eiostal plassadiç. O fon lausel petic. Plaigon en un tropel Tres tosasi enchantan. La des mesurel dan. Can preis ioi esolaz Euengui plus uiaç Per miel entendre elchan. E de si lor aitan Totas de qe chantaç. Et de que uos clamaç. E cobret son mantel. La maier qi sap mais. E dis del en conbrer Qui mou del ric sauais. Per qe iouenç deriç Caisi con pro eguiç. Abon preç quil cap del El cresca el par en nanç. Si son mes ason daīg. Lo peior dels maluaç. Qe sios alegraç. Nim façiaç semblanç. Il uos aguiseran Con ia ioi nō aiaç.

Si ia er lur p'uaç. To sages tan isnel. Nos sons uas bons essais. Con foron li pimiers. Can abon deuagais. Echanç era graçiç. Qeo eis don soi măriç No trou sol qui ma pel. Nim qera nim deman. Anç foi roubaç ogon. Entre trei reis presaç. Si qlus dels regnaç. Nouai contrariā. Eparec alferan Qui mera gen donaç. Pois fo mal psentac. Segner da uol fardel. Se carga eda uol fais. Qui rauba absodabelder. Niseu uest ni sen pais. El loc es mot auniç. Laon es acuilic. Aital rair ons far dels. Plenç de mal et de ianç. Si ial soffres ni blanç. Nuil alta poestaz. Greo pot esser onraç. Qe ben leo sen diran. Cil qi nō absobran Qel eis ne sen colpaç. O lem scai lametaz. Amiga el tenps nouel. Soli on esser gais. An nō uolon uergiers. Entro ql frug lengrais. Ni nō plaç chanç ni criç. Toz lo mōz es marriç

Eplus li iouencel. Qe nul conort no fan Queo ui qe p ungan. Si lor fos enuiac. Si mes claua us barnaç Qi duraua tot lain. Ar uos excondiran. Lor fadas amistaç. [c. 106<sup>r</sup>.] Pos qen fo preç triaç. Seigner li forte chastel. Don li mal esaneis Eli muru el terer. De cort e de biais. An tolt dons econuic Car no es hom graiç. Si no fai manganel. Qui pais sobre lauanc Don ira pois crian. Uns uilans en raiaç. Tota la noeg uellac. Qeo ai ausir masan e adō leuarā. Euos si no leuaç Sereç ochaxonaç. E ge ual sim reuel. Amiga nimi rais. Euias uos ql der rier se meta. En es lais . p aitals colps petic. Ni iouenç endorçiz. Des ca sobra de pel. San ne poi meillurā. Per pauc colp deueriā Ne qes changes uiaç. Qus uer pros hom psaç Suis dona par deman. Doptera pois lafan. Es tenra per greiaç.

Si gairel demandaç. Sil segner de bordel. Amix no soffrel fais. Enos da consirer. Con del tot no aueis Lomon sera periç. Qe pois ioiser faliç Ren tot lal no espel abon. Prec ben estant. Ni ia nō irā. Ni ioi ne fes ni pas. Ol seigner regn iraç. Ca lui es sa es meran. Cil qn tor lui seran. Epois que iois li plaç Alegran de toç laç. Tosa . eu mira laxan. De chantar . mas oianc. Samon . sobre tot plaç. Qe nō soi enastraç. Segner li dui bertram. Sai ben qe uos dirāç. Qe mals es conseillaç. Si del chanç uos laisaç. Tosa des soraç. es cama des amaç. Seigne sofreç en paç. Qa si sere amaç.

# çirardus.

Canc lo freg el glaç ela neus
Sen fuiç.
E torna la calors . e reuerdis lo
genç . tēps del pascor.
Eaug las uoltas dels auxel.
Mens aita deus lo dous tēps alensir.
De măz qe plus soi sallens
Que leopar esplus leo qe cabrol
ni cers.

Si la bella cui soi profers.
Mi uol honrar.
De tā qen degnes suffertar.
Qeo fos sos fin entenden.
Sobre toç seri eu manens.
Tantes sors cors gais eis nel ecōpliç d' bella colors.

[c. 106**\***.]

Canc deroser no nascet flor.

Plus fresca nide mulç brondeus

Nianc bordeus no ac segnor tan fos
gallarç

Cō eu sima cort ni parç. Qeo ia fos sos aminisers. Efos appellaç. debeders. Tania parlar Moissom de nuil cellar. Qel iam disses p'uadamenç. Don saires lo seu corgeç. Bona donna lo uostro aneus. Qem deç mi fai tan desecors. Qem lui refraigni mas dolors. Can lo remir torn plus isnels. Cus estor neus. Pois sui per lui aisi auzaç. Qe nous cui deç Lança ni dard me spauen Ni azar ni fers.

Qe naus can ua coban p mar.

Destreça donans e de uenç.

Aisim destreg lo pensamen.

Don aisi con us paus agneus

Non aforça contra unors.

Vos soi plus felobos.

Cus raseus ei er plus breus.

sobra mar.

Edautre parte soi plus despers per

Mauida de lasqarte parç Se mais mi pn des negus de start. Qe no façaç dreit del enuers Etu fin amors quī sofres edeus gandor Los finç amanç . ecadelar. Si iā mi capdels egarenz. A madona pos aisi uenç. Dona isi co freuols castreus Qes asseraç p forç segnors. Can la peras fraignō lators. El calabres el mangares. Celles tan greu la guerra. De uas totas pars. Qe nō lur ten progenç. Ni arç el dolç el criç es granç. Efers. De cels de dinç. Qui āgran guers. Senbla il el par. Qui aiam merce acridar. Aisi os clam merce humil menç. Bona dona en auineç.

# çirardus.

Arai grans iois që remenbra lamor. Që tem mo cor alui ensa feutat. Qe lautrer uinc enu uerger deflor Tot gent cubert abchant dauxels mes lät.

E qāt estau en aqel bel gardin.
La ma parec la bella flŏs de lis.
Epres mons clans
Esa sic mō corage.
Si qe anc pois remenbrāça nisen.
No ac mais can de leis en cui mēten.
lles cella p cui chant eplor.
Tant mes en mes fin talant.
Esmerat. Souent sospir.

Esoplei. Eaor.

Ves lai onui resplandir

Sas beutaç.

Flor de dōnas cō arire graçiz.

Es aqlla qi tan gen ma coquis.

Douce bona humils d' gran parage.

[c. 107<sup>r</sup>.]

El faig gentils.

Ab solaç auinen.

A gradiua, uas tota bon

A gradiua . uas tota bona gen.

Ben fora rix . sauses dir sa lausor.

Qa totas genç uengra.

Lauxir engrat

Mas paor ai qe fals lauseniador.
Fels eschio sobre desmesuraç
Men ten deson eai trop den nimic.
A mi nō plaz cōse faça deuins.
Mas can uerai ome d' son lignage.
Baisar laitan tro la bocha mi fen.
Tan damor port al seu bels cors
iausē.

la nō laseç p mi ni p amor.
Fals lausengier cōplit d' maluestaç.
Edemandas cui ni cals . es nion
Ses lom ōps caiso us aibē emblat.
Anç foseio mort.
Q̄n aital moç falis.
Camic nō ai ben daiso nolltrais.¹
Car hom nō es nō age p usage.
Vns maluesis quiluai mal en̄qren.
Per qō nō fi en fil . ni en paren.
Ara diran de mi escanidor aifant il contensos oils enfant
Esa canba dorgoil edericor.
Qe nō consir.

## çirardus.

Les li poder nos partō peregal.

E en aq̄st mond segon lomeo albir.
Car tal son ric acui degra fallir.
Et atal faill encui fora ben sal.
Et aper pauc nolo blasme adeu.
Car il dona manencia ni fen.
Acors maluaç nia descoinoisen.
Ni fai sofraça albon ni al ualen.
Altretāt leu pot hom acortesia
Regnar qi sapç afaiç auinenç.
Qom afol diç ni afar uilania.
Catretan leu pot hom eser plaisenç.
Com enoios per qeu soi maluolenç.
Aiçel qe tut conois elo peiç tria.
E aiçel qel meilç pren obedienç.

# çirardus.

Qui uol conqrer preç uerais.

De aner cor edesire.

De seruir ades enpaç.

Ede far tuich faç onraç.

Abiausenta uoluntaç.

Se uol en preç lausor asendre.

Egard se de foldaç.

Euaiç tut sia plaisenç.

Ede bel acuillimenç.

De son auer despendez.

Se ren un greo mercat.

Mas cant de leis
On mor cor ses aisis.

E tençlos oils uirat uas cel pais.
Onil estai eparlem mō corage.

Ades deleis on mō fin cor saten
Car nō ama qui nō fa p uen.

<sup>1)</sup> Verso ripetuto.

Humels emerceaire. Sia de deo amaire. Eno sia biais De retener ab se. Aizo qe es debe. Un en conosc qe mais Es de fin preç cap et sire. [c. 107v.] Dom canc fos naç Castalan conpaçaç. Sobra tota labontaç Son castelç senç contendre. Qe largesa ebeutaç Proesa eisamenç. Lo fan sobra ualenç Plus qe len peraire. Cel qe uencit daire Tant es gençer egais. Qe tinç bos aips mante. Don fui preç cres eue. Cel qui son petit poder fai uolūter Non deu esser blasmaç. Sol qe del plus isia uoluntaç Ellacuillir el çaus el bel semblanç. Eqe il sia leial efin aman. Qen un sol luoc aia tot son enten. Cel qaital es ual mais mō esrien Aos damor no fai cons ni marches. Casa ricor cuitaria ualghes. lam hom pis ni des heritaç. Noer de bons amics garniç. Emanen qes dauer isiç. Eclamat fol epauc amaç. Etuç temps hom desbarataç. Dis om ca pdut per nō sen. Eten hom greu p fon manen. Et hom can fort bon lies pres.

Efo sauis e cortes. Qi des tant bon conseil denan. Qom fai pois qan es pis lodan. Dome fols ni desconoisen. No deia hom uoler samor. Qel fol fa plus de desonor. Acel ui qi plus lo consen. Car seu blas mam es laudar. Esa lauçor grant blasme par. Eqi fal fol piuat de se. Mais ama pndre mal q be. Mais qi uol entera lausor. Clamar uer bon preç uaillen. No pot ges far trop d'nor. Ad hom sauis ecoinosen. Qel sauis conois qes laudar. Per qe deu esser tenguç car. Esab triar lo mal de be. Econois ago qes conue. Gie cuit qe il soit grant folie. Acorchier o aprouer Cil qui asa feme osamie. Tres qe tant qil lauent amer. Mes aincz san doit biengarder. Dan qerir lipar gelosie. Chose qil neliuent trouer. En far grant uassalage. Seschai ben com aia sen. Per o plus ardidam Lo fai qi mescla folor. Canc noui bon enauidor. Se no feç folia. E no tanges com salbir. Tot qan empod auenir Qe iare ben nō faria. Qe ai uist maīt deschader. Qe ran fort pro p trop temer.

Tuta beutaç e tuta cortesia. Tota ualor etot qā hō grāçis. Tot bel soraç tota bella paria. E qan apres agrada cabalis. [c. 108<sup>r</sup>.]

Tot bel parlar tot bel captenemç. Tut preç tot laus eqā qus estagenç Aueiç aisi bona dona comi. Emi trop meilç q nuil hon no isi. Dona deus sal uos e uostra ualor. Uostri pe euostra ricor Esalt deu tot qāt uos amaç. No sai seu mi soi saludaç. Mas ben sai saludaç ifos. Seu saludes sel caman uos. Deus uos salue dona d'prec soberana. Eue dont gauç euos las stars sana. Eme lais far tāt de ure plaiser Qē tegnaç car segū lo meu uoler Esim podeç del tot guierdon. rendre. Esanc fis tort ben mel podec car uendre.

Luec ses qom chant e qō se lais
Eluecs de rire edeparlar
Ede tot de hom luoc guardar.
Qi es sabis cortese nigais.
Pero amois oiuga aissi.
Com raçon emesura odi.
Com del tot gart luec esaço.
Qe toç tēps es et er efo.
Com nō pot far tot qā fora ben.
Qe ni fallia dalcuna ren.
Ges eu nō teng toç los lars per fols pros.

 $Car n\bar{o}$  sau bon chausir oses benmes. Per  $\bar{q}u$  preç mais escars sabis cortes. Omai mi plais de lui us petiç dons. Qe seūs larcs folcs mi donaua dos tanc.

Qel sauis mes ades gent 9pagnaç. Eseū lart fol blasme de la folor. Elme terra p mortal inimic. Epois honra mais locroi qel meillor. Grant gauç mo nē la noct qā soi colcac.

Qen dorment uei laren que plus uorria.

Qe mal coil gen en ma bella paria. Ebais sas mens don me teng per pagaç.

Cai gran gauç carma tan bel solaç. Eqan resit soi alegres esors. Epc adeu enueillan maueinia. Per q li pc qe de me li souenia. Qe qā la uei noil aus gerere socors. Conidas raços enouellas plaisenç Digam huei mais et aian gais solaç. Elaissan uos de nois edel foldaç. Erecobren cortesias esenç. Car defoldat uendā totas saços. Ede senç bes ecortesie pros. Ablo ioios deueni esser iausenç. Ege parlan entrels erasonāç. Qatretā son des bosç moç sol c'chaç. Cō del foldaç ni ne des de chausimēç.

Egen parlar ab auinēç respos.

Ab duç amiç enoi cres mesios.

Eqe cui iaç qeus sia defendeç

Sies auol com uos apel maluaç.

Lo sen aueç el poders uos nes daç.

Se no ueçes metrel lums es ardenç.

Gardaç uos ui ql teps es tenebros.

Enoi uenes mentrel lus er rescos.

Car uns p illz corsobre totas genç. Mors quide far los contes. [c. 108<sup>v</sup>.]

e lo preisaç.

Per qe ual mais si faiç qe si pensaç. Që breu de teps menes alongamenç. Per qui lo faiç es auinenç ebos. Qe no si paus p maluaiça ochaiosos. Mais duna res mes uenguç pēsamç. Cō uiola iois se donar nes ostaç. Ne age er cor bē ēnaç tiaç. Seia noer uiliongaç uirienç. Per uos odic enbrōcar consiros Caus cauer anges fegnon salomos. Amors uol druç caualcador. Bon darmas elarg de seruir. Gent guarnent ebon donador. Tal qe sapça ben far e dir. Cor edineç son estage. Cortes e gradage. Esia dauinen solaç. Sengod lo poder qi ierdaç. E dona cabia tal druç iaç. Esmonda de toç so pechaç. Madona debona guisa Mas no ges tan qe sia fols. Ne no uolges qē cost .v. sols. Qa toz iorn laia cōquisa. Qeia deus nimaiut nimel sal. Seu ia li uaill sela nom ual. E tretant liquit far donor. Com il ami se don mamor. De tant tec per nesci andreu. Car mori deço don uiurai. Qal mon nona dona senç deu. Qem traises mal sela no trai. Mas sil mama senç ochaison.

A maraila una saçon.
Mas ia toç tenps nō laterrai.
Si ia amors autre pro nō tengues.
Mas car hom nes plus gais e plus cortes.

Emeilz parlāç ede meilor solaç. En conois meilç los pros ent<sup>e</sup> ualrauaç.

E nē tend meilç qes mençōga ni uers.

Entri enanç qes en ueiço plaisers. Pos qamors sap tāt rics guiardons. rendre.

Neguna res nos deu damor defendre. Vella döna ges nö par. Com deia mais obedir. Altra dona ni seruir. Endreit damor ni honrar. Eçaben plaiseri saço. Cel qes in uostra piso. Mel ure humils franç paruenç. Fai dels cors morç uius iaçenz. El mals qil na epro lidan. Elira iois erepans li afan. Maltrait damor no serā ia tā gran. Qentre lo mals no estei qalqe bes. Qesters no cuit com sofris los poges. Pois qā saie cōna gan benenāça. Ia no er tā segura ni plaisenç. Qe noi aia dangoisos pensameç. Qi destrēgnē lo iois ela legrāça. Son lo porgers ueçer enespeill. Si ben sois aibs con sais façons. Aqel mirail fora bos. El maluaiç . uirāt qi sunt il. Qe tal samira es aplagna. On maluastaç se reila.

Qa qelmirailç lofaria [c. 109<sup>r</sup>.] Franc de bella conpagna. Ses an peson mi oill parlar. Dona demi nos agrā fait clam. Qe tam souen lifai plorar. Eu no posc al quil muor de fam. De uos qe dal re no. Ese uos no tenç pro Pauca sera ma mauida. Mais uos es tan es cermda. Egen acabar zo chous plaç. De qā er uostra uolūtaç. Toz mos mal traiç fora seiorn. En belençer ça nō tenga merces. Pro asela chi mauci desirad. Qe se no fai p amor bel senbrand. Za p merces no uoil aueir ualença.

Qamor adus dos amoros agraç. E merce send e esdeut forçaz. Mas ennamor nō na obs forçē rē. Per qeu nō uoil ioi forçat p merçe.

# çirardus.

Ac si concel qi āc nō ac cōsire ni uoluntaç.

Ni loc ni pensamen.

De nulla res . canc uos ui.

Mais de uos ai enestat.

Dona tan consiros.

Com pogues

Tan de plaxer far edir.

Qe una ueç entrestot mō uiure.

Vos doco fos.

Qeu plus desir s'uire.

Edōcs dona gençer

Bertoni, Canzoniere.

Qel mon se mire.

Pos aisi soi . ūre sens lagament.

Per chausim ep onors d' uos.

Voillaç sius plaç.

Qel uostre bel respons
tengal meu toç plaçenç.

En tal abire.

Qel uoluntaz.

Qa del uostre cors gens.

Noli strengā li angoisos martire.

Vas qalqe parte ieu uan

Ni uoll ni uire

Bona dona tā uos am finamen.

Mō corage non pot partir d' uos.

Anç ē dormād mes iai mātaxasos.

Vec e cognosc esent q̄riē nō estor est plor emaire.

Qeu ioc eri auos esoi iauxire pos qe

Pero plazenç edonç e senç marire.

rixet.

Men son seus mals.

Per las bens que naten.

Esius plaugues que agues rend'uos. Ans com saupes p me  $\bar{q}$  te enfos. [S]apçiat dona qe laxera aucire ia de

u nō pois uiure loniamē.

Can diarē do ūre cors saire.

Mais uoil estiar toç tēps cū franc sufrire.

Con plus no posc auer de iausime. Ca ial solaç en la cuilir d'uos. Cancs piançai elai en rescos. Qe ges no posc mo corage d'uire. Cal meu albir qui endos locs seure. Achascus sens ianaire mentire.

Dona lo ior mauciet mantenent.

[c. 109<sup>v</sup>.] Qe ia trobes en remaçē bē direar.

## çirardus.

Aisi con cel ca pro de ualdors El failon tuit ia tant non aer amac. Enla saixos qes desauenturaç. Me fail madona car cognos. Ce mor me fai morir Per lei agran tormen. Esil pogues faire nuil fallimen. Vas miel fera. Car mens en ual ço cre. Bras qui deschai celui q'uencut ue. Per ço cogºisc q dans ede senors Qi nō acor lo desapoderaç. Qe ia castel freuols qs aseiaç. Agran poder nos tēgra ses acors Esil se ierde cuias uos qs defen. Ensa colpa loperd pois longam. Aisi pdra madona al seu tort me Pois nom secor on plus li clam m'ce. Perdre no pot p ço qm uir aillors. Po sim son loc teps d'si luinaç. Cai fai senblan caillors mera uiraç Per asaiar sil plagra ma dolors. Esagues mes enaltra mō enten. Ar ai proat q'il nagral cor iausē. Si em partis mas nol ual ren. Qe men pogues mō cor partir de se. Bella dona uallā uostra ualors. Canc nul chatius destre ni mal menac.

No poe son dan tan gen sofrir en paç.

Epos lomals nes delig endouçors.

Per amor deu ecar uos fora gen.
Trobes ab uos cal acom chausimē.
Qe uostrom sui efui deinaç far bē.
Vos ifareç franqsa ebona fe.
Uostre bels oils ūra fresca color.
Vostre douç ris ūra fina beutaç.
Vos fan auer ame plus dur solaç.
Ia nō magr obs fos faç lo mira dors.

On uos miraç . uostre cor cōuinenç. Gaie ioios amoros eplaxens. Qe eguil mi faiç eq<sup>i</sup> bon pç māten. Equi uol tanç . uas los si eis nil cō uear.

## çirardus.

Lensegnament el pz ela ualors. De uos dona cui soplei noit edia. Ma si mō cors duc de bella paria. Com plus mi doil etant emes baudi. E car amostrā tā son poders. Vers mi tol sol cui troba plus leial. No ual esfors conta lei ni sabers. Edonc dona ualā uostre socors. Euença uos merces ecortesia. Anç q talent nil desir maucia. De uostre cors genç ql mod estei Qal uostre laus dir. Me sofran . le cers. Car es tan rix uostre pç etant ual Sobres meillors es auçai e ers. Dona nos tri uos eeu e amors. Sabē tot sol ses autra garentia Qal fol conuent. [c. 110<sup>r</sup>.]

Nos tang  $\bar{q}$  plus uos dia Mas uostre soi e p uostre mautrei.

Si es mos cors enuos ioīt eares. De fin amor ede desir coral. Qen autra part nō es ferms mō uolers.

Dona ualenç ab auinēç laudors Ren d' mō cors nō teīg mas la balia.

Q' uos lo teng. don tot lo mō tĕria. Si lera meus ecar souent nos nei. La on uos es contrasta mel timĕs Car en mō cor eu uos fai cō aital. Com eraç lai al plus plaxē neders. Donal plaxers grasiç elas onors. Egraçirai toç tēps si tāt uiuia. Si tā sofre qē bon respec estia. Pos auos plaç ben sai qe far o dei. Mas seu imor. Qem ual mō bon espers.

calers.
Sim destregneç dona uos eamors.
Camar nous aus nino no men posc.
Estaire luns mengausa.

Nos cal d'sesperaç me fara mō

Si embreu . d'mi plus coralmēt.

Lautrē fai remaner.

Luns mē ardis elatrē fai temer.

Preiar nous aus p enten d'gau dir.

Asi cō cel q̄nauraç p morir.

Sab qes mices e p¹ sis cōbat.

Vos clam m'ce ab cor desepat.

Bona dona parages ericors

On plus acçes ode maior afaire.

De mais ense dumilitaç auer.

Car ab orgoill nō pot bon p̄ç caber.

Q¹ gent nol sap ab iausiment crobir.

Epose no pose d'uos amar sofrir.

Merce uos clam p ūra humilitat.

Qe uos trobes qal aqom pietat.

No me noges uostra ricea ualors.

Qāt nola pog un ioin plus en anç traire.

Pos uos ui abloser el saber.

Del uostre pç creiser amō poder.

Qen māt bon log lai dit efait.

Odir eseos plagues qem degnaç.

ses graçir.

Nos q<sup>e</sup>s era plus de uostra mistat. E ga odirā p guerdon longrat. Tot lo for fait etotas la clamors. Qē podeç rancurar niretraire. Eqar mausaç abellir ni plaxer. Mais daltra ren qo anc pogues uender.

Altra chaison dona nō sabeç dir.
[M]ais car uos sai cagnoser eiausir.
Per la meillor et ab mais d'beutaç.
Veos tot lo tort en qes maueç
tobat.

Uostre genz cors.
Vostra fresca colors.
El dolç esgard plaixent
Qem sabeç faire.
Me uos fan tāt d'sirar euoler.
Q' mais uos am on plus uos des
espers.

E si folei qe nō mē posc partir. Mas qāt eu pens qies qim failāguir. [c. 110°.]

Consir lonor eoblit la faucat E fug mō sen esec ma uoluntat.

<sup>1)</sup> V'ha un piccolo buco.

## cirardus.

Lo jor qeus ui dona pimieram

Cant anos plaç qus mi laxet ueher

Parti mo cor tot dautre pensamen.

Eforom ferm en uos tuit mei uoler.

Carsim pauseç dona el cor lenueia.

Abuns douç ris eabū simplex gar.

Mietant es mi feçes oblidar.

Qel granç beutaç el solaç dauinen.

Eil cortes dig elamoros plaxers.

Qem sabeç fac me libero simo sen.

Canc pues ūzordona noil poc auer.

A uos lautrei cui mos fis cors merceia.

Per enancir uostre preç eornar.
Auos me rend cō meil nō pot amar.
Ecar uos am dona tam finamē.
Q' dautra amar nō dona mors podĕ.
Mas aiçīda cab altras corteigen.
Don cuit de mi la gren dolor moer.
Puescā consir deuos cui iois supleia.
Tot anta mor oblit edes anpar.
Ab uos remāg cui teng el cor plus car.

Emenbres uos si os plaç d'bō cōuē Qeus mi feçe al departir saber. Don ai mō cor adonç iai eiauçen. Pel bon respeit eqem madeç tener. Mot uaic grā ioi sera lo mals segeia Eauralo cā uos plaira en car. Bona dona qeu soi en lesperar. Eges maltrait nō mē fan expauē. Sol qeu encuit en ma uida auer. De uos dona cala mō çausimē. Anç li mal trait mi sui ioie plaxer. Sol p aiço car sai camors autreia. Qeus fins amanç d'granç toç pdo nar.

Egens sofri mal traiç p gazāg far Aisi eria dona q̄n ueia.

Qe p merce ni uoillaç tāt ōrar.

Qe sol amic mi degneç appellar.

Egens sofri mal traiç p gauçaç far Lo iorn qeus uidona pimiemen.

Cant auos plaç q̄us mi laxet uecher.

## çirardus.

Aar conpi uostras beutaç. Euostra plaixens façons. Dona ebel senblanç amoros. Euostra auinenç solaç. Pos no aus mo talen dire. Ni de uos no pois partir. Ni dalt no son mei consir. Ni can uul gaug nō desire. Ben tard serai desiraç. Auinenç dona p uos. Tantes auteș e eu son tā zons Se nous uenç humilitaç. Vostre genç cor don sospire. En ai fag . mā gre sospir. Esai q nera amorir. Seu humilitaç nes adire. Ben es mort qui apensat uiu Edes auenturos. Daiço don es cobitos. El nol nes nul ben iuiaç. Daital mort sui eu sufrire. Donna don no toil niuir Ese meteç en air. [c. 111<sup>r</sup>.] Ben cre tot lo mond maire. Anc uos die ben acordaç Dona tant sui temoros Com uos am en soi enueios.

Tan no fui d'uos p'uaç.
Pero ben pens e consire.
Qe tot sabeç mo albir.
Vee ço qe fai iausir.
Qe no sui de plus iausire.
Ben son iauseç e iraç
De uostre bel cor ioios.
Diraç sui car eu arescos.
Nous dir ma uoluntaç.
Esui iausenç qa remire.
Vos qe es lagençer quis mir.
Ni mei oill no fan fallir.
Sim fan al dexir aucire.
Ni mei oill no fan fallire.

# çirardus.

lo dous cosire q dona amor. Souen dopnā fandir Deuos maueç plaçenç. Pensan remire. ūre cor Car egenç cui eu d'sire. Mas qu no faç puen. Ese tot me deslei. Per uos genç nous ănei Car des uar uos soplei. Per fina ben uolença Dopna cui beutaç gensa. Mantas ues obli me Qeu laus nos¹ emercei. Coç tenps mair<sup>2</sup> Lamors qi më descen. Seu al cor uire. Vas altren tendim. Tot maueç rire. Edonat pensamē

Plus greo matire Nuls moin de mi no sen. Car uos geo plus ennei. Dautra ql mod estei. Des auc tot emescrei. E des am en paruença. Tot qā fraç p temensa. Deuec en bona fe. Penre neus cā nos uei. En souenensa teig la caira el dolç ris. Vostra ualença El bel cor blanc elis. So pre crença. Estes uer deo tan fins Vius ses faillenca. Entre rem ē paradis. Caisim sui ses tot cuç Decor auos renduc. Caltra iois no manduo. Cunā nō porta benda. Qeo prees p emenda. Ia ser ni fos sos druç. Per la uostra saluç. Tot ior ma gensa. Desir tan mabelis. La captenensa. De uos p qeo languis. Ben par qe uença. Vostra mors canç qeo uis Fomen tendensa. Qeus ames eseruis. [c. 111<sup>v</sup>.] Caisim sui remasuç. Fins senes nuls mal cug. Ab uos qeu nai pduç.

La pergamena non permette di leggere che: Q... laus nos.
 Un buco ha portato via e. In margine un t per toç.

Mas dons quis uoillas prenda. Qeo am mais qeo atenda. Eses tot manç sabuç. Vos don mes lanç uenguç. Anç qem sacenda. Sobrel cor la dolor. Merces descenda Dōna en uos eamor. Qe ioi mi renda En loing sospir eplar. Nō uols defenda Parage ni ricor. Coblidaç mes toç bes. Si nous en pren m'ce. Ai douça franca res. Molt farai grā franqesa. Sal pim qeo ac enqsa. Ma mases on ges. Qera nō sai conses.

# çirardus.

Er sai që uengut al iorn lō¹ Foilç sarenga sobre tonc.

Don audauçel chans erefricus.

Per plaisaç ca tengut enblonç.

Lofreç mas era psom cinç

Intre la flors el brondel pimç.

Salegra chascū ason for.

Mas eo mes baudisco ē d'mor.

Per un ioi damor qai alcor.

Don mes douç d'sireç tichiç.

Qe mens q serps de si qe mor men des loing.

Per un braus fracç diç.

An mes tot autre iocs obliç.

Lo fruç don eq<sup>e</sup>r em tuchi est tabust Plus bella no espec crist. Bel cors egais efresc euist. Blanc elis plus duna matist. Tant cil bella që sim tist. Car de mei noil pren mai d'song. Mas ieu nō serai ia tan loing. De lamor q ma flama epuing. Del cor ses parta nises chinç. Mas alaueç qāt ses d'uing. La donc soi plus e claus esimç. Da mor no ne del flor ysops. Queo uam tant q menç na mort trops. Ecuig ql ior me sia pps. Camor me scara ecil sui uilç. Eges aitals no fora ops. Qel foc q mard es tals ql nilç. Nol cuderia plus q filç. Degaç so steria una tors. Mas eu tot sol sofre lardors. Mela pēna qe uen damors. Ab dos de sirs amaī destriç. Ennes palais ma colors. Mas eo serai anç ueil antichs. Otot blanc asi com nix. Anç q de madonā clames. Car dona f...s<sup>1</sup> ualer ades. Lo plus ualeç efelç engres. Qe tals es frans eagradils. [c. 112<sup>r</sup>.] Qe se ia dona no ames. Ves totas pars fora eschiu.

Meu soi al pros plus himiliu.

Vers amors donc pauc bes auist.

Anc pos nadā colli del fust.

<sup>1)</sup> Un buco nella pergamena.

Eplus orgoillos al sauais.

10 mal mes dolç et saboriu.

El pauc ben mana dom mipais.

Nuillç hom nō pot cōplir adre itamen
Zo qa entor se tot qan el en fai.

Noil sembla pauc ni am cor ue rai.

Qe tal cuidar descleis elautre e
nança.

Qeu nō amges p aital semblāça.

Anç uiu p lei qeu teng alcor tan car.

Ou mais lam la cuit petit amar.

Mout se feira d'chantare bon rec'ire.

Al meu senblan pauc niā¹ abcŏ uerai.

Qe tal cuidar descleis elaut<sup>e</sup> enāça.

Qel mō nō qebriacs ni breueire.

Qemtre lombarç nō faça s'uētes

Neus enpeire qi fa la mula peire.

Sen entremet qā uila sobre pres.

Qel nai ia uist si cochat enques.

Qe ser enaps de fust etreis d'ueir.

Bec enu ior<sup>n</sup> granç ecomols eples.

Un estribot farai do' sui apceubuç.

Epensam d'iouen q̄s pdonas pduc.

... ue<sup>2</sup>.. us monges col ras testa foduç

Donna p ūre amor me teng per erebuç.

Anç remāra lautrars senes draps esenç luç

Non auiaç le ga aīg \( \bar{q} \) farā las u'tuç. Abtā bassa las braias ea\( \bar{p} \)s los trebuç. Ement lil ueit el con el coilç alcul penduç.

Hec uos la dona morta el mogues. es perduç.

Bella dona auos nō tēc geņs ara. Qal p<sup>i</sup>mier iorn qeu uos uos ui fui ure.

Et am uos mais qlos oil d'macara. Se tot mō dan ni ma dolor nos most<sup>o</sup>.

Eterai uos lamor tos tems iase.

Tan qan uiurai tro qla mort mē me.
Esi hom po amar pos es finiç.

Amara uos tos tēps mō esperiç.

Bona dona adeu uos comad.
Et anc nodis tan gran folor.
Car aqest nconçat masabor.
De dol sospir et da fan.
Qe uaurai qan ferai les uos.
Ai deu quar fos auenturos.

³ en chanbii poges deuenir.
Da quest anar p un uenir.
Plagnen mē uao e sospirā.
Plen dira e de gran dolor.
Recordā uostra gran ualor.
Et uostri franchi humil senblāt.
Elas uostras belas faxons.
El dolç car auinēt respos.
El plaser qe uos sabes dir.
Chi fan souen uiuere emorir.
[c. 112<sup>v</sup>.]

# çirardus.

Canque nuls hom pardure d' partie des trest<sup>e</sup> sau. Gel serai por raxon. Canc tort<sup>e</sup> q<sup>i</sup> pert son cōpagnon.

<sup>1)</sup> Ovvero  $m\bar{a}$ .

<sup>2)</sup> Due buchi dall' uno e dall' altro lato di ue.

<sup>3)</sup> Un buco.

Ne fu de muor nuls iors pl' esboie. Chanscū plora sa terre eson pais. Qant il se part esel corael amics Mas il ne ne conge queq lom die. Si dolors cōdami e damie. Le reuoir ma mis en la folia. Don gen me stoit garde mante saxon. Don ge mŏrai. ese geu uiu. Ma uie uadra ben mort. Car cil qi es apris. Destre en uoxéé echantāt eioliç Apena ase qāt sa ioie e fallie. Car si moroit tot auna foie. Mont acroxer amoros acontendre. Daler adeo ode remaner ci. Ma nuls pos tan fin amor lasxai. No deurot pas tes afers ente pndre. Com no pot pas seruir atā seignor Pero celui qui uot auer onor. Ne porroit pas remaner senç ones prendre.

Da me per ço nō me deue re prendre.

Si geu saus atretan aleprendre.

Qe le conge me tormtas aisi.

Ge laxaxaº ma arma en ūre merci.

Ma ge irai deu gratia e m'ci rendre

De ço qe lam me soferte un iorn.

Qe ge fuisse baanç auosta mor.

Don ge mē tē teīg por pae delētendo.

Ai belle tute for de balance

Partir mestoit de uoi sen recoure.

Tante nai fat q̃ge nol poi laxer.

No de mi aut honor intandre. Li noros nō se ponē defandre. Anç qui meilç ual anz ços silaxa pendre.

Qi damor sun tuli ben a deuisse. Ni ia sen li noe grā ioi conquise. Pos tan uolon tut saber. Per qeu faç meia chançon. A taç epdirai louer. Qar nai de . . . ¹ raçon. Per qeu dei mon chan meitador. Qar tal am qi nō uol amar.

Ese no fos del remaner uiutança. Ereprocher ge alasse demander. Al fin amor conge del demorer. Mas no est de si tre gran uallança. Qel uostra mi nō de far fallança. Un conort ai d' nostre deseurançe. Qe nauoie adeu q reprocher. Ma qant plui maue d'uoi logner. Ge no sai re de maiore repchança. Car cui ds fai partir eseurer. De tal amor qe no pot retourer. En fosse ma dira ede penetança. Qe ne faroit le rois se le so frança. Ben teing p fol cel qui uai uta mer Qi pn conge de sa dama ala ler. Ma mandali de lombardia en fraça Qe le conge dobla la desirança. Necs pasasoi qi ame corrament Ni cil ami q amor no pot deste dre. An sache bien qui de lei se defandre.

<sup>1)</sup> Abrasione nella pergamena.

# Errata.1

P. 3, I, 3 Folz. p. 3, II, 27 nullatre. p. 4, I, 7 foi. p. 10, II, 12 ioiosa. p. 11, I, 12 Faz. p. 12, II, 3 sobratoc. p. 12, II, 22 saluage. p. 14, I, 25 sorses. p. 14, II, 8 Ni. p. 20 II, 3 soppr. a. p. 23, I, 8 noi. p. 23, II, 28 empeior. p. 24, I, 27 gardar. p. 26, I, 9 fi; 29 No. p. 26, II, 14 tan ges; 16 maestria. I, 25 error; 29 auer; 34 mas f. p. 28, II, 13 francamen. p. 29, I, 2 nai; e pel. p. 29, II, 4 ē. p. 30, I, 5 tems; 6 ui; 8 dieg; 11 unsans; 12 reinaua; 28 soiorn; 31 Qi. p. 30, II, 5 mesta; 34 Endōna. p. 33, I, 1 Nan. p. 33, II, 3 sals. p. 34, II, 8 masecura; 12 ma ma. p. 35, I, 1 ioi; 9 lais; II, 5 qeu. p. 36, I, 17 Qadōc; 18 mauleuça; II, 10 naltra; 20 marbire. p. 37, I 4 laodors. p. 38, I, 1 Les paruer; 28 sallir. p. 38, II, 10 restauras; 18 marrir. p. 39, I, 30 ser, II, 3 mantas; 28 cmp. p. 42, I, 5 frances; 8 Qes. p. 47, I, 17 fec. p. 50, I, 20 ioi; II, 2 maucis. p. 51, II, 24 me mire. p. 52, I, 34 E pos laus.; II, 34 cilos. p. 53, I, 8 natăl. p. 54, I, 32 molt ifan gran. p. 55, II, 24 oes gaire. p. 56, I, 10 em creis; II, 12 audi ço. p. 57, II, 20 pert. p. 58. I, 10 ras/ uis? p. 59, II, 6 emaiuda. p. 63, I, 17 aillor; 34 del; 35 sel. p. 64, II, 2 resillols. p. 67 II, 34 am7 ara. p. 69, II, 34 ben. p. 70, II, 29 degra (?) ualer. p. 71, I, 18 bes raiç; II, 10 cusages; 16 nō. p. 72, I, 33 clamar; II, 17 lenueis. p. 73, II, 17 saçon. p. 74, II. Si aggiunga tra la linea 1 e 2: Car aiço es uida de fin amanç; II, 11 cecs; II, 27 qeis atretan. p. 75, I, 19 pdut; 20 saçon. p. 76, II, 9 cortexia; 14 uoil. p. 77, I, 11 pz; 14 nil; 15 lei; II, 12 sarma; 14 unde. p. 84, I, 21 Vas; II, 2 mais dembres (?). p. 85, II, 34 ualor. p. 91, II, 21 graeise; 33 aueut. p. 94, I, 19 atuta; II, 2 am. p. 97, II, 20 anc. p. 99, I, 29 ue; II, 29 cauça. p. 101, I, 3 eqet o eqer; 11 cuidar; 35 segurre; 36 edalbir. p. 103, I, 17 fis; 35 poiat. p. 104, II, 6 ture; 15 cobrar. p. 106, I, 12 cors; 15 mal sen; II, 1 Anç. p. 108, I, 3 mo; 26 uer; II, 3 Lant remebrat. p. 109, I, 2 Emiraual. p. 111, I, 32 sols. p. 113, I, 7 Lan . . . . ostage; II, I, 1 bonfaich; 15 noil. p. 114, I, 6 Dōmiuais. p. 127, I, 2 en; 29 uolria; II, 15 celadamēç; 30 uos.

<sup>1)</sup> Il primo numero indica la pagina di questo volume, il secondo la colonna, il terzo la linea.

# Tavola del manoscritto.

[Si riproduce il primo verso d'ogni componimento nella lezione del codice. Tra parentesi quadre aggiungo il numero della carta che è dato sopra a ciascuna pagina della nostra stampa. Si registra anche, per comodità degli studiosi, l'indicazione del Grundriß del Bartsch.]

## Arnadus meroglus.

1. Rasons es e mesura [c. 1a], § 32, 2.

#### doniare.

2. Cel q uos es al cor plus ps. [c. 3b], § 29.

tēçō

- 3. Galtrer fui accalaon [c. 4b], 461, 147.
- 4. Arnaldon p na ioh'a [c. 4c], 461, 147.
- 5. Ki de placers e de donar [c. 4c], 461, 147.

#### Balada.

6. Qvant escaualcai lautrer [c. 4d], 461, 200.

#### Balada.

7. Morte man li semblan  $\bar{q}$  ma donam fai [c. 5a], 461, 166.

#### Balada.

- 8. Damor mestera ben e gent [c. 5b], 461, 73.
- 9. Coindeta sui si cū nai greu cossire [c. 5b], 461, 69.

#### Balada.

10. Qvant lo gilos er fora [c. 5<sup>d</sup>], 461, 201.

#### tēço.

11. Ar am digaz uostre semblā [c. 5d], 194, 2.

#### tēçō.

12. Segner coine ioi e pz et amors [c. 6b], 392, 29.

tēcō.

- 13. Monge eu uos demant de doz plaç cortes [c. 6c], 75, 5.
- 14. Li dolz consirre chī donna amor souen [c. 6<sup>d</sup>], 213, 5. tēçō.
- 15. Dona uos mauez et amors [c. 7b], § 29.

tēçō.

- 16. De bergueda destas dras razos [c. 8b], 10, 19.
- 17. Ujraut de borneill si cu meteis [c. 8°], 242, 22.

tēçō.

18. Gauselm digaz mal ūre sen [c. 9a], 366, 17.

tēcō.

19. Segner bertram us caualers pzaz [c. 9b], 449, 4.

tēço

20. Bernard de la bartal chausit [c. 9c], 24, 1.

tēçū.

21. Eauselm faidiz eus deman [c. 10<sup>a</sup>], 16, 16.

tēço.

22. Dalphin sabriaz me uos [c. 10°], 366, 10.

Aimerico d'pigoglana.

23. Toç hom qaiço blasma q $^{\circ}$  deu lauçar [c. 11 $^{a}$ ], 10, 12.

Aimirigo.

24. En greu pantais ma tegut logam [c. 11b], 10, 27.

Aimerigo.

25. Car fui de dura coindança [c. 11°], 10, 14.

Aimerigo.

26. Cel qi sirais ni gereia ab amors [c. 11d], 10, 15.

Aimiricus.

27. Per solaç dautrui chan souen [c. 12b], 10, 41.

Aimiricus.

28. En amor trob alges en q<sup>e</sup>m refraīg [c. 12<sup>c</sup>], 10, 25.

Aimiricus.

29. Aissi con larbre qi p sobre cargar [c. 12d], 10, 50.

Aimiricus.

30. Atressim pren con fai al iogador [c. 13b], 10, 12.

Aimiricus.

31. Amors a uos metessā clam d'uos [c. 13°], 10, 7.

Aimiricus.

32. Per raison natural [c. 13d], 10, 40.

Aimiricus.

33. Anc mais de iois ni de chan [c. 14b], 10, 8.

Aimiricus.

34. Mantas ueç son enqeiriç [c. 14d], 10, 34.

Aimiricus.

35. Si sofrir sem pogues [c. 15a], 10, 46.

Aimiricus.

36. Ses mon apleig no uauc ni ses ma lima [c. 15°], 10, 47.

Aimiricus.

37. Qui lam en diç [c. 16a], 10, 45.

tēço.

38. Segner ponz de mon laur [c. 16d], 142, 3.

Folchetl d'marsilia.

39. Per deu amor bem sabes ueramen [c. 17a], 155, 16.

Folchetel.

40. Sal cor plagues ben for or mai saçon [c. 17b], 155, 18.

Folchetl.

41. Amor merce no moira tan souen [c. 17d], 155, 1.

Folchet'.

42. Tan mabelis lamoros pensamenç [c. 18a], 155, 22.

Folchet'.

43. Molt i fe grāt peccat amors [c. 18b], 145, 14.

Folchet'.

44. Uermillon clam uos faç [c. 18<sup>d</sup>], 155, 25.

Folchet'.

45. A quant gens uenç et a quant pauc daffan [c. 18a], 155, 3.

Folchelt'.

46. Ben an mort mi et lor [c. 19a], 155, 5.

Folchet'.

47. En chantan mauen a menbrar [c. 19°], 155, 8.

Folchet'.

48. Se tut me sui a tart aperceubuç [c. 19d], 155, 21.

Folchet'.

49. Greu fera nulç hō fallença [c. 20a], 155, 10.

Folchet'.

50. Chantar mi tornada fan [c 20c], 155, 7.

Folchet'.

51. Si com cel qes tant greuiaç [c. 21a], 155, 20.

Folchet'.

52. Tant a soffert loniamet grāt affā [c. 21c], 167, 59.

Folchet'.

53. Us uolers outra cuidaç [c. 22a], 155, 27.

Folchet'.

54. Ja non cuig hom qeu conge mas chāços [c. 22b], 155, 11.

Folchet'.

55. Oimais no conose raço [c. 22d], 155, 15.

Folchet'.

56. Merauil me cō pot nuls hō cantar [c. 23b], 155, 13.

Folchet'.

57. Chantan uolgra mō fin cor allegrar [c. 23c], 155, 6.

Folchet'.

58. Finamor acui me so daç [c. 23d], 155, 9.

tēcō.

59. Gauselm tres ioecs enamoraz [c. 24<sup>a</sup>], 432, 2. — Gausselm aici non a conten [c. 24<sup>d</sup>], 366, 17. — Amor mai pres per la uentagla tener [c. 24<sup>d</sup>], 461, 20.

Bernardo aduētathor.

60. Ab ioi mon lo uers el començ [c. 25a], 70, 1.

Bernardo.

61. Bel mes qeu chant en aqel mes [c. 25b], 70, 10.

Bernardo.

62. Qant ueu la laudeta mouer [c. 25d], 70, 43.

#### Bernardus.

63. Qan par la flor iostal uer foil [c. 26a], 70, 41.

Bernardus.

64. Conort ara sai eu ben [c. 26c], 70, 16.

Bernardus.

65. Eram consillaç signor [c. 26d], 70, 6.

Bernardus.

66. Ben man pdut lai deuer uentador [c. 27b], 70, 12.

Bernardus.

67. Lo reissegnol ses baudeia [c. 27c], 70, 29.

Bernardus.

68. Quant par la flor lerba fresca et la folla [c. 28a], 70, 41.

Bernardus.

69. Non es merauella seu chan [c. 28b], 70, 31.

Bernardus.

70. Lo tēps uai et uen et uire [c. 28d], 70, 31.

Bernardus.

71. Ara non uei luser solel [c. 29a], 70, 7.

Bernardus.

72. Est ai cum hom espduç [c. 29°], 70, 19.

Bernardus.

73. Per escobrir lo mal pes el cossire [c. 29d], 70, 35.

Bernardus.

74. Pel dolç chant qel resignol fai [c. 30b], 70, 33.

Bernardus.

75. Loncs teps a que no chantei mai [c. 30°], 70, 27.

Bernardus.

76. Lā qant uei foilla [c. 30d], 70, 25.

Bernardus.

77. En cossirer et en esmai [c. 31a], 70, 17.

Bernardus.

78. Pos mi preiaç segnor [c. 31c], 70, 36.

Bernardus.

79. Qan la foilla sobre larbre sespan [c. 31d], 167, 49.

Bernardus.

80. Tuit eil qe preion qeu chan [c. 32a], 70, 45.

Bernardus.

81. Lan qe uei p mei la landa [c. 32c], 70, 26.

tēçō.

82. Segner qal penriaç uos [c. 32d], 366, 30.

tēçō.

83. En rābaut pros dōna daut līgnage [c. 33b], 238, 2.

tēçō.

84. En maenard ros ab sanbuda [c. 33°], 191, 1.

tēçō.

85. Segner iaufre respondez me sius plas [c. 33<sup>d</sup>], 414, 1.

tēçō.

86. Peire uidal pos far mauē tēçon [c. 34<sup>a</sup>], 97, 7.

tēçō.

87. Segner en blancaz de dona pros [c. 34b], 233, 5.

tēçō.

88. Em ranbaut ses sas ben [c. 34°], 97, 4.

Guidus duxelus.

89. Se bem partes mala dona de uos [c. 35a], 194, 19.

Guidus duxelus.

90. Anc de chantar no fail cor ni raços [c. 35b], 194, 8.

Guidus.

91. Ben feira chanços plus souen [c. 35d], 194, 3.

Guidus.

92. De tantam gisam men amors [c. 36a], 194, 6.

Guido.

93. Estat aurai de chantar [c. 36°], 194, 7.

94. Donna qe de cognat fai drut [c. 36<sup>d</sup>], 461, 95.

95. Uilan die qes de sen isiç [c. 36<sup>d</sup>], 461, 250.

96. Lo sen uolgra de salomon [c. 36d], 461, 154.

- 97. Dons granç con qer hom ab un dō [c. 36<sup>d</sup>], 461, 98. Nuc d' brūdel.
- 98. Cortesamen mou a mō cor mesclāça [c. 37<sup>a</sup>], 450, 4. Nuc.
- 99. Qant lo dreiç tēps uen gaban e riden [c. 37<sup>b</sup>], 450, 7. Nuc.
- 100. Aram nafron li sospir [c. 37<sup>d</sup>], 450, 2. tēcō.
- 101. Dalphin respondes moi sius plaoz [c. 38b], 448, 1.

  Naruart daniel.
- 102. Lo ferm uoler qinç el cor mintra [c. 39<sup>a</sup>], 30, 14.

  Naruart.
- 103. Cançon dolç moç son plan e prim [c. 39b], 29, 6.

  Naruat.
- 104. Ar uei uermeilç uers blaus blācs e grox [c. 39°], 29, 4. Naruat.
- 105. Anc eu no lac mas ela ma [c. 40<sup>a</sup>], 29, 2.

#### Naruart.

- 106. Si fos amors de ioi donar tā larga [c. 40d], 29, 17.
- 107. Un caualer conos qe laltrer ui [c. 40d], 461, 245.
- 108. Desirat ai enqer desir [c. 40<sup>d</sup>], 461, 84.

Guilem de leisdet.

109. Pos tan mesforça amor [c. 41a], 234, 16.

#### Guilem.

110. Dona eu uos sui messagers [c. 41c], 234, 7.

tēçō.

- 111. Segner naesmar de chausez de tres baros [c. 42a], 392, 15.
- 112. Doma mesaç eu sui [c. 42°], 461, 90.
- 113. Bona dona ure pç fo triaç [c. 42°], 461, 58.

- 114. An cō dōpne bella et plasent [c. 42c], 461, 24.
- 115. No me ual plus coblas ne artexos [c. 42d], 223, 6.
- 116. A na carenza al bel cors auenenç [c. 42d] 12, 1. Ricardus birbiscelus.
- 117. Atressi cō lo lios [c. 43a], 421, 1.

Ricardus birbiscelus.

118. Atressi com perciuaus [c. 43<sup>b</sup>], 421, 3.

Ricardus.

- 119. Tot demandon ques deuengut amors [c. 43d], 421, 10. Ricardus.
- 120. Ben uolria saber damor [c. 44a], 421, 5.

Ricardus.

121. Lo nous mes dabril comēça [c. 44b], 421, 6.

Ricardus.

122. Atressi cō lolifanç [c. 44d], 421, 2.

tēcō.

123. Perdigons ūre sen digas [c. 45b], 167, 47.

tēcō.

- 124. Gauselms faidiz de dos amics corals [c. 45d], 10, 28. Perdigons.
- 125. Ben aiol mal el affan el cossir [c. 46a], 370, 3.

Perdigons.

- 126. Lo mals damors ai eu ben toç apres [c. 46b], 370, 9. Perdigons.
- 127. Trop ai estat qe bon esper no ui [c. 46°], 370, 14.

Perd'gons.

128. Tvt tēps mi ten amors de tal faiçō [c. 47a], 370, 13.

tēçō.

129. Uns amics et una amia [c. 47b], 437, 38.

tēçō.

130. Segner iaufre no songes musador [c. 47°]. Bertoni, Canzoniere.

## Raumbaut d'uagtē.

131. Tan no cuidei ueçer [c. 48a], 392, 20.

#### Rambaut.

- 132. Gerra ni plaich nō son bon [c. 48<sup>d</sup>], 392, 18. Rambut.
- 133. Leu pot hom gauç et preç auer [c. 49a], 392, 23. Rambaut.
- 134. Eissamen ai geriat ab amor [c. 49<sup>d</sup>], 392, 13. Ricardus.
- 135. Dun saluç mi uol entremetre [c. 50<sup>a</sup>], 281, 3. Ricardus.
- 136. Si de trobar agues meillor raçon [c. 50b], 281, 9.
- 137. Ben uolgra qel fos un segurre [c. 50<sup>d</sup>], 156, 11. Gancelus faidit'.
- 138. Mon cor e mi e ma bonas chanchos [c. 51a], 167, 37. Gancelus.
- 139. No malegra chanç ne criç [c. 51<sup>b</sup>], 167, 43. Gançelus.
- 140. Som pogues partir son uoler [c. 51<sup>d</sup>], 167, 56. Gancelus.
- 141. For chausa es e tut lo mager dan [c. 52<sup>a</sup>], 167, 22. Gancelus.
- 142. Chant et deport ioi dōnei et solaç [c. 52°], 167, 15. Gançelus.
- 143. Son pogues partir son uoler [c. 53a], 167, 56. Gançelus.
- 144. Lo gen cors honraç [c. 53<sup>b</sup>], 167, 32.<sup>1</sup>
  Gancelus.
- 145. Toç me cuigei de chançōs far sofrire [c. 56b], 167, 60. Gancelus.
- 146. Tuit cil qi amon ualor [c. 56°], 167, 62.

<sup>1)</sup> In quest' indice sono rimesse le cose a posto, secondo la nostra introduzione, p. XI. Nel testo abbiamo riprodotto in tutto la condizione del ms.

Gançelus.

147. Tan sui ferms e fis ues amor [c. 57a], 167, 58.

Gancelus.

148. Lo reseillolet saluage [c. 57b], 167, 34.

Gançelus.

149. Ben fora contra lafan [c. 57<sup>d</sup>], 167, 27.

150. Si anc nuls hom p auer fin corage [c. 58°], 167, 52. Gancelus.

151. Coras q<sup>e</sup>m des benēnāça [c. 58<sup>d</sup>], 167, 17.

Gancelus.

152. Jamais nuls tēps nō pot ren far amors [c. 59<sup>b</sup>], 167, 30. Gancelus.

153. Tant ai sofert longamen greu afan [c. 59c], 167, 59.

Arnaut de miroill.

154. Franqes e nurriment [c. 60°], 30, 13.

Arnadus.

155. La franca captenença [c. 60d], 30, 15.

Arnadus.

156. A grant honor uiu cui iois cobiç [c. 61b], 30, 1.

Arnadus.

157. Sens ioi nō es ualors [c. 61°], 30, 21.

Raimōt de miraual.

158. Ben magradal bel tēps destiu [c. 55a], 406, 13.

Raimōt.

159. Aissi con es genser pascors [c. 55b], 406, 2.

Raimōt.

160. Tals ua mon chan enqeren [c. 55d], 406, 42.

Raimōt.

161. Sil que no uol audir chanchoç [c. 62a], 406, 20.

Raimōt.

162. Apena sai dunt ma prēg [c. 62b], 406, 7.

Raimōt.

163. Bel mes qeu chant e condei [c. 62<sup>d</sup>], 406, 12.

#### Raimōt.

- 164. Si com li peis an en laiga lor uida [c. 64b], 30, 22. Raimōt.
- 165. Aissi com mos cors es [c. 64°], 30, 6. Raimōt.
- 166. Anc uas amor nous poc res cōtradire [c. 65<sup>a</sup>], 30, 8. Raimōt.
- 167. Molt eron dolç mei consir [c. 65°], 30, 19. Raimōt.
- 168. Sim destregnes dona uos et amor [c. 65<sup>d</sup>], 30, 23. Raimūdus.
- 169. Aissi com cel qe ama nō amaç [c. 66a], 30, 3. Raimōdus.
- 170. La gran beutaç el fin ensegnamēç [c. 66°], 30, 16.
- 171. O re del cel mia gram colpa [c. 66<sup>d</sup>].

Pere uidalus.

172. Bem pac diuern et destiu [c. 67a], 364, 11.

Petrus uitalus.

173. Nuls hom no pot damor gaudir [c. 67°], 364, 31.

Petrus.

174. Ges pel tem fer et brau [c. 67d], 364, 24.

Petrus.

- 175. Quant hom onrat torna en grāt paubrera [c. 68<sup>b</sup>], 364, 40. Petrus.
- 176. Alei nō ual força ni engenz (Continuaz. del nº 174).
- Petrus.

  177. Anc no mori p amor ni per al [c. 68<sup>d</sup>], 364, 4.

Petrus.

178. Sim laissaua de chantar [c. 69a], 364, 43.

Petrus.

179. Bon auentura don deus al pesans [c. 69°], 364, 14.

Petrus.

180. Qvant hom es en autrui poder [c. 69d], 364, 39.

Petrus.

181. Pos tornat sui en proença [c. 70a], 364, 37.

Petrus.

182. Mara miga dolç et franca [c. 70°], 364, 15.

Petrus.

183. Tant ont ben dit del marqes [c. 70d], 364, 47.

Petrus.

184. Ben uiu a grant dolor [c. 71a], 364, 13.

Petrus.

185. De chantar mera laissat [c. 71°], 364, 16.

Petrus.

186. Per pauc qe de chantar nū lais [c. 72a], 364, 35.

Petrus.

187. Plus qel paubres qe iaç en ric ostal [c. 72b], 364, 36.

Petrus.

188. Neu ni gel ni ploia ni fain [c. 72c], 364, 30.

Petrus.

189. Drugoman segner se agues bon destrier [c. 724], 364, 18.

Petrus.

190. Tainç bon torneiç ai bastit [c. 73a], 364, 7.

Petrus.

191. Baron ihc qi en la croç [c. 73b], 364, 8.

Petrus.

192. Molt me bon e bel [c. 73c], 364, 29.

Petrus.

193. Tan me plaç [c. 74<sup>a</sup>], 364, 48.

Petrus.

194. Seu fos en cort o hō tēges dreitura [c. 74c], 364, 42.

Petrus.

195. Estat ai gran saison [c. 75a], 364, 21.

Petrus.

196. Deus en sia graçis [c. 75°], 364, 17.

Petrus.

197. Ben magrada la cōuiuēt saços [c. 76a], 364, 10.

Petrus.

198. Si tot lestiu es bel et gent [c. 76<sup>b</sup>], 364, 22.

Perolus.

199. Dvn bon uers deu pēsar [c. 77a], 366, 13.

Perolus.

200. Mencion ai totta en uers mesa [c. 77b], 366, 20.

Perolus.

201. Del seu tort farai emenda [c. 77°], 366, 12.

Perolus.

202. Car no mabelis solaç [c. 78a], 173, 3.

Perolus.

203. Manta get mo mal rasona [c. 78°], 366, 19.

Perolus.

204. Ben dei chantar pos amors mo ēsegna [c. 78d], 366, 3.

Perolus.

205. Don souent uau pessan [c. 79a], 366, 14.

Perolus.

206. Qora gem feçes doler amors [c. 79b], 366, 9.

Perolus.

207. Per dan qe damor mi uegna [c. 79d], 366, 26.

Perolus.

208. Si ben sui lorg et entre get estragna [c. 80a], 366, 31.

- 209. Nuls hom tam leu nō fail en re [c. 80b], 392, 26.
- 210. Autresi com la candela [c. 80°], 355, 5.
- 211. Em petit dora uen gram bens [c. 80d], 34, 2.

Cirardus brunelus.

212. Sem sentis fidels amicx [c. 81a], 242, 72.

Cirardus.

213. La flor del uerçan [c. 81b], 242, 42.

Cirardus.

214. Qvant lo freç el glaç e la neus [c. 82a], 242, 60.

Cirardus.

215. De chantar mi fora entremes [c. 82d], 242, 31.

Cirardus.

216. Qvant creis la fresca folla el rams [c. 83b], 242, 58.

Cirardus.

217. Abanç qel blanc poi sia uert [c. 83d], 242, 1.

Çirardus.

218. Gen. maten. ses fallimen [c. 84b], 242, 34.

Cirardus brunelus.

219. Nulla res a chantar no fail [c. 85a], 242, 53.

Çirardus.

220. Eram sim fos en grat tengut [c. 85°], 242, 39.

Çirardus.

221. Iam uai reuenen [c. 86b], 242, 39.

Çirardus.

222. Sieus ger cōsell bellamia alamāda [c. 87a], 242, 69.

Cirardus.

223. Allegrar mi uolgren chātan [c. 87c], 242, 5.

Çirardus.

224. Sanc ior agui ioi ni solaç [c. 88a], 242, 65.

Çirardus.

225. Ci per mō sobre toç no fos [c. 88b], 242, 73.

Çirardus.

226. Ben mera bels chantars [c. 89a], 242, 20.

Çirardus.

227. Mamiga me mena estra lei [c. 89d], 242, 48.

Çirardus.

228. On plus la uoil men la uei [c. 89d]. È la fine del nº 226.

Çirardus.

229. Ben es dreg pois en tal port [c. 90<sup>a</sup>], 242, 24.

Çirardus.

230. Iois si ab comensamenç [c. 90°], 242, 41.

Çirardus.

231. Car nō ai ioi  $\bar{q}$  mau $\bar{u}$  de chātar [c. 91a], 242, 28.

### Cirardus.

- 232. Ben conuē pos ia basan ram [c. 91°], 242, 25. Cirardus.
- 233. Nom plaç chans de rosignol [c. 92a], 242, 49.
- 234. Car  $n\bar{o}$  esper espleg [c. 92°], 242, 70.

Çirardus.

235. Aco mauen dieus maiut [c. 92°], 242, 43.

Çirardus.

236. Un sonet nouel faç [c. 94a], 242, 81.

Cirardus.

237. Aqest terminis [c. 94b], 242, 12.

Cirardus.

238. Ben deu en bona cort dir [c. 94<sup>d</sup>], 242, 18.

Çirardus.

- 239. Sis sienç o plas aturs noi ual [c. 95<sup>b</sup>], 242, 74. Çirardus.
- 240. Obs magra si mo cosentis [c. 95d], 242, 54.
- 241. No puis sofrir qa la dolor [c. 96<sup>b</sup>], 242, 51. Çirardus brunelus.
- 242. Alegrar mi uolgren chantā [c. 97<sup>a</sup>], 242, 5. Çirardus.
- 243. Sera nō pueia mos chanç [c. 97°], 242, 66. Çirardus.
- 244. E tu iat fais cognoscens, Archiv, 33, 423.

Çirardus.

245. Leo chançoneta euil [c. 98a], 242, 45.

Çirardus.

246. Quant la bruna aura seslucha [c. 98<sup>d</sup>], 242, 59.

Çirardus.

247. A ben chantar couen amors [c. 99a], 242, 1.

Cirardus.

248. Gens de sobre uoler nō toill [c. 99d], 242, 37.

Çirardus.

249. De chantar ab deport me for [c. 100d], 242, 30.

Cirardus.

250. Los apleç ab qeo suell chantar [c. 101b], 242, 47.

Cirardus.

251. Canc brancal bronder [c. 102<sup>a</sup>], 242, 57.

Çirardus.

252. Ar auzireç en chabalir cantar [c. 102°], 242, 17.

Cirardus.

253. Per solaço reuillars [c. 103a], 242, 55.

Cirardus.

254. Ges aisi del tot nom lais [c. 103b], 242, 36.

Cirardus.

255. Enl honor don . tor en mō chā [c. 104a], 242, 6.

Cirardus.

256. Qvi chantar sol ni sab de cui [c. 104°], 242, 62.

Çirardus.

257. Lo donç chanç dun auçel [c. 105°], 242, 46.

Çirardus.

258. Qanc lo freg el glaç e la neus [c. 106b], 242, 60.

Çirardus.

259. Ar ai grans iois qe remembra lamor [c. 106d], 242, 13.

Çirardus.

260. Les li poder nos partō per egal [c. 107<sup>b</sup>], e [c. 52<sup>d</sup>], 461, 130.

261. Altretant leu pot hom a cortesia [c. 107b], 461, 32.

Çirardus.

262. Qui vol conqerer preç ueraiş [c. 107b], 461, 214.

263. Cel qi son petit poder fai uolūter [c. 107°], 461, 66.

264. Iam hom pis ni desheritaç [c. 107°], 392, 19.

265. Dome fols ni desconoisen [c. 107°], 461, 86.

- 266. Gie cuit qu il soit grant folie [c. 107d].
- 267. En far gran vassallage [c. 107d], 461, 108.
- 268. Tuta beutaç e tuta cortesia [c. 107d], 461, 232.
- 269. Dona deus sal uos e uostra ualor [c. 108a], 461, 87.
- 270. Deu uos salue dona d'preç soberana [c. 108a], 461, 83.
- 271. Lvec ses qom chant [c. 108a], 461, 149.
- 272. Ges eu nō teng toç los lars per fols pros [c. 108a], 461, 129.
- 273. Grant gauç mo uē la noct qā soi coleaç [c. 108b], 461, 135.
- 274. Coindas raços nouellas e plaisenç [c. 108b], 450, 3.
- 275. Amors uol druc caualeador [c. 108c], 461, 21.
- 276. Ma dona de bona guisa [c. 108°], 461, 155.
- 277. De tant tēc per nesci andreu [c. 108°], 461, 79.
- 278. Si ia amors autre pro no tengues [c. 108<sup>d</sup>], 392, 30.
- 279. Bella dona ges no par [c. 108d], 457, 12.
- 280. Maltrait damor no sera ia tā gran [c. 108d], 366, 34.
- 281. Son lo porgers uecer en espeill [c. 108d], Archiv, 35, 110 (G).
- 282. Ses an peson mi oill parlar [p. 109a], 364, 44.

- 283. En belençer ça nō tenga merces [c. 109a], 461, 105. Çirardus.
- 284. Ac si concel qi āc nō ac cōsire [c. 109°], 30, 4. Çirardus.
- 285. Ajsi con cel ca pro de ualdors [c. 109°], 375, 20. Cirardus.
- 286. Lensegnament et  $\bar{p}z$  el la ualors [c. 109<sup>d</sup>], 30, 17.
- 287. Sim destregneç dona uos e amors [c. 110<sup>a</sup>], 30, 23. Cirardus.
- 288. Lo ior qeus ui dona p<sup>i</sup>mieram [110<sup>c</sup>], 213, 6. Cirardus.
- 289. Aar conp<sup>i</sup> uostras beutaç [c. 110<sup>d</sup>], 132, 7. Cirardus.
- 290. Lo dous cōsire q dona amor [c. 111<sup>a</sup>], 213, 5. Çirardus.
- 291. Er sai qē uengut al iorn lōc [c. 111°], 213, 3.
- 292. Nuille hom no pot coplir adreitamen [c. 112a], 9, 14.
- 293. Mout se feira d' chantar bō recreire [c. 112a], 315, 4.
- 294. Un estribot farai do soi apceubuç [c. 112a], 315, 5.
- 295. Bella dona a uos no teç gens ara [c. 112b], 461, 36.
- 296. Bona dona a deu uos comad [c. 112b], 461, 54.
- 297. Can que nuls hom par dure departie [c. 112°].
- 298. Necs pasasoi q<sup>i</sup> ame [c. 112<sup>c</sup>]. Zeitschr., V, 92.
- 299. Pos tan uolon tut saber [c. 112°].

# Indice.

| Ţ                                                 | nag |
|---------------------------------------------------|-----|
| Prefazione                                        | V   |
| Introduzione:                                     |     |
| Parte I. Descrizione del cod. riccardiano 2909 V. | II  |
| Parte II. Esame interno del manoscritto XX        | V   |
| Riproduzione diplomatica                          | 1   |
| Tavola                                            | 18  |

## Die Gesellschaft für Romanische Literatur.

Zweck der Gesellschaft ist die Herausgabe wichtiger, noch nicht oder nicht genügend edierter romanischer Handschriften, bezw. seltener oder gar nur in einem Exemplar vorhandener romanischer Druckwerke, insbesondere von Romanen, Novellen, Theaterstücken und anderen interessanten Literaturwerken, auch von solchen, die für die Kultur-, Literaturgeschichte, Volkskunde und Dialektforschung der romanischen Länder wertvoll sind.

Die Ausgaben sind je nach Bedürfnis kritische oder Neudrucke. Im letzteren Falle erfolgt der Abdruck, abgesehen von Format und Schrift, welche natürlich für die Sammlung einheitlich sind, so getreu dem Original daß der Neudruck dieses vollkommen ersetzt. Einleitungen, Anmerkungen usw. bringen in deutscher, einer romanischen oder in englischer Sprache alles zum Verständnis des Textes Nötige. Nach Bedürfnis werden photographische Nachbildungen von interessanten Titelblättern, Textseiten usw. beigegeben. Überhaupt ist die Ausstattung eine derartig vornehme (gelblich getöntes, imitiertes Büttenpapier), daß sie auch den Ansprüchen der Bibliophilen genügen wird. Auch sind Faksimilewiedergaben ganzer Werke in Aussicht genommen. Jedes Exemplar enthält auf der Rückseite des Titelblattes Namen, Wohnort und Nummer des betr. Mitgliedes, mit der Buchdruckerpresse eingedruckt.

#### Vorstand der Gesellschaft:

Vorsitzender und Sekretär: Dr. Karl Vollmöller, ord. Universitätsprofessor a. D. in Dresden.

Stellvertretender Vorsitzender: Dr. G. Baist, ord. Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Schatzmeister: Dr. Max Niemeyer, Verlagsbuchhändler in Halle a.S. Beisitzer:

Dr. F. A. Coelho, Professor am Curso superior da Lettras in Lissabon.

Dr. M. Menéndez y Pelayo, Professor an der Universität Madrid.

Dr. Ramón Menéndez Pidal, Professor an der Universität Madrid.

Dr. W. Meyer-Lübke, ord. Professor an der Universität Wien.

Frau Dr. C. Michaëlis de Vasconcellos in Porto.

Dr. E. Monaci, ord. Professor an der Universität Rom.

Dr. A. Morel-Fatio, Directeur adjoint à l'Ecole des Hautes-Etudes in Paris.

Dr. Kr. Nyrop, ord. Professor an der Universität Kopenhagen.

- Dr. H. A. Rennert, ord. Professor an der Universität Philadelphia.
- Dr. C. Salvioni, ord. Professor an der R. Accademia scientificoletteraria in Mailand.
- Dr. C. Wahlund, Professor an der Universität Upsala.
- Dr. A. Wesselofsky, ord. Professor emer. an der Universität, ord. Mitglied der Kais. Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg.

Jahresbeitrag: 20 Mk. Einmaliger Gründungsbeitrag für Lebenszeit: 300 Mk. Die Mitglieder erhalten hierfür die Veröffentlichungen der Gesellschaft umsonst. Anmeldungen zum Beitritt sind zu richten an Professor Dr. Karl Vollmöller, Dresden-A., Wienerstraße 9.

Von den Veröffentlichungen der Gesellschaft für Romanische Literatur sind bis jetzt erschienen:

Erstes Verwaltungsjahr 1902:

- Band 1: Hervis von Metz, Vorgedicht der Lothringer Geste. Nach allen Handschriften zum erstenmal vollständig herausgegeben von E. Stengel. Band I: Text und Varianten.
- Band 2: La Leyenda del Abad Don Juan de Montemayor. Publicada por Ramón Menéndez Pidal.

Zweites Verwaltungsjahr 1903:

- Band 3: I Trovatori minori di Genova. Introduzione, testo, note e glossario per il Dr. Giulio Bertoni.
- Band 4: Trubert. Altfranzösischer Schelmenroman des Douin de Lavesne. Nach der Handschrift mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar neu herausgegeben von Jakob Ulrich.
- Band 5: Die Lieder des Blondel de Nesle. Kritische Ausgabe nach allen Handschriften von Dr. Leo Wiese, Privatdozenten an der Universität Münster i. W.
- Band 6: Alonso de la Vega, Tres Comedias. Con un prólogo de D. Marcelino Menéndez y Pelayo de la Academia Española.

  Drittes Verwaltungsjahr 1904:
- Band 7. Gedichte eines lombardischen Edelmannes des Quattrocento. Mit Einleitung und Übersetzungen herausgegeben von Leo Jordan.
- Band 8. Il Canzoniere provenzale della Riccardiana Nr. 2909. Edizione diplomatica preceduta da un' introduzione per il professore Giulio Bertoni.
- Band 9: Ün cudesch da psalms traas Durich Chiampel. Basel 1562. Mit Einleitung und Glossar neu herausgeg. von Jakob Ulrich.

### Rechenschaftsbericht

der

### Gesellschaft für Romanische Literatur.

### 2. Jahrgang.

| 1903/4.                                        | Soll |    | Haben |    |
|------------------------------------------------|------|----|-------|----|
|                                                | М    | 8  | 16    | 3  |
| April 1. Saldo Vereinsvermögen:                |      |    |       |    |
| An Guthaben beim Bankier                       | 1639 | 90 |       |    |
| " Kassabestand                                 | 320  | -  |       |    |
| " Mitgliedsbeiträgen aus dem 1. Vereinsjahr .  | 454  |    |       |    |
| n n n 2. n .                                   | 4153 | 45 |       |    |
| " Erlös für im Buchhandel verkaufte Schriften  | 193  |    |       |    |
| " Zinsen beim Bankier 30./6. 1904              | 24   | 40 |       |    |
| "    "  "   "   31./12. 1904   .   .           | 47   | 10 |       |    |
| Per Waisenhaus-Buchdruckerei:                  |      |    |       |    |
| Herstellung der Publikationen, Band 3. 4. 5. 6 |      |    | 2140  | 45 |
| " Mitarbeiter-Honorar                          |      |    | 116   | 25 |
| " Buchbinder Henning für Heften                |      |    | 42    | 92 |
| " Porti                                        |      |    | 212   | 05 |
| " Verwaltungskosten, Verpackung usw            |      |    | 275   | -  |
| " Guthaben beim Bankier                        |      |    | 3436  | 40 |
| "Kassabestand                                  |      |    | 608   | 78 |
|                                                | 6831 | 85 | 6831  | 85 |

Halle a. S., den 30. Dezember 1905.

Der Schatzmeister der Gesellschaft für Romanische Literatur Dr. Max Niemeyer.

Richtig befunden

Professor Dr. G. Cantor.

Halle a. S., 10. Januar 1906.



- Aus romanischen Sprachen und Literaturen. Festschrift Heinrich Morf zur Feier seiner fünfundzwanzigjährigen Lehrtätigkeit von seinen Schülern dargebracht. M 12,-. 1905. gr. 8. Bausteine zur romanischen Philologie, Festgabe für Adolf Mussafia zum 15. Februar 16 20,-. 1905. 1905. gr. S.
- Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie, herausgegeben von Gustav Gröber. gr. 8.
  - 1. Sainéan, Lazare, La creation métaphorique en Français et en Roman. Images tirées du monde des animaux domestiques. Le chat, avec un appendice sur la fouine, le singe et les
  - 2. Fredenhagen, Hermann, Über den Gebrauch des Artikels in der französischen Prosa des XIII. Jahrhunderts, mit Berücksichtigung des neufranzösischen Sprachgebrauchs. Ein Beitrag zur historischen Syntax des Französischen. 1906.

    3. Skok, Peter, Die Suffixe -âcum, ānum, -āscum und -uscum in den südfranzösischen Ortsnamen.
  - namen. 1906. M 7,50.
- Herausgegeben von Wendelin Foerster. kl. 8. Romanische Bibliothek. Die Lieder des Troveors Perrin von Angicourt. Kritisch herausgegeben und eingeleitet von Georg Steffens. 1905.
   # 8, --. .16 8, --.
- 162,-. Bovet, Ernst, La préface de Chapelain à l'Adonis. 1905. gr. 8. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Brugger, Ernst, Alain de Gomeret. Ein Beitrag zur altfranzösischen Namensforschung. 1905. gr. 8. *M* 1,60. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Cancioneiro da Ajuda. Edição critica e commentada por Carolina Michaëlis de Vasconcellos. Vol. I. II. 1904. 8.

  1. Texto, com resumos em alemão, notas e Eschemas metricos. XXVIII, 924 S. \$ 60,-
  - 1. Texto, com resumos em alemao, notas e Eschemas metites. Alemas. 2. Investigações bibliographicas, biographicas e historico-litterarias 1001 S.
- Degen, Wilhelm, Die Konjugation im Patois von Crémines (Berner Jura). 1905. gr. 8. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen. N 0,80.
- Ebeling, Georg, Probleme der romanischen Syntax. I. 1905. 8. M. 4,40.
- Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Freund, Max, Die moralischen Erzählungen Marmontels, eine weit verbreitete Novellensammlung. Ihre Entstehungsgeschichte, Charakteristik und Bibliographie. *M* 3,—.
- Gauchat, Louis, L'unité phonétique dans le patois d'une commune. 1905. gr. 8. M2,—. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Herzog, Eugen, Streitfragen der romanischen Philologie. 1. Die Lautgesetzfrage zur französischen Lautgeschichte. 1904. № 3,60.
- Jeanjaquet, Jules, Un document inédit du français dialectal de Fribourg au XVe siècle. 1905. M 0.80. gr. 8. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Jud, Jacob, Die Zehnerzahlen in den romanischen Sprachen. 1905. gr. 8. \$6 1,40. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Keller, Emil, Zur italienischen Syntax. 1905. gr. 8. 16 0,80. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Mennung, Albert, Jean-François Sarasin's Leben u. Werke, seine Zeit u. Gesellschaft. Kritischer Beitrag z. französischen Literatur u. Kulturgeschichte des XVII. Jahrh. unter Benutzung ungedruckter Quellen. 2 Bde. 1901 u. 1904. gr. 8. kart. M 26,—.
- Popovici, Josef, Rumænische Dialekte. 8.
  1. Die Dialekte der Munteni und Pädureni im Hunyader Komitat. 1905. M 4,-.
- M 3,-. Richter, Elise, Ab- im Romanischen. 1904. 8.
- Saran, Franz, Der Rhythmus des französischen Verses. 1904. gr. 8. 16 12,-
- Schirmacher, Kaethe, Der junge Voltaire und der junge Goethe. 1905. gr. 8. 1,-. Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.
- Steinweg, Carl, Corneille. Kompositionsstudien zum Cid, Horace, Cinna, Polyeuctc. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Dramas. 1905. 8. M 8,—.
- Tappolet, Ernst, Über die Bedeutung der Sprachgeographie mit besonderer Berücksichtigung französischer Mundarten. 1905. gr. 8. .16 1, .... Aus: Aus Romanischen Sprachen und Literaturen.

## Kritischer Jahresbericht

über die

# Fortschritte der Romanischen Philologie.

Unter Mitwirkung von über 100 Fachgenossen herausgegeben

von

### Karl Vollmöller.

Mitredigiert von G. Baist, Otto E. A. Dickmann, R. Mahrenholtz, V. Rossi, C. Salvioni.

(Band 1, 2 in anderm Verlag erschienen.)

| Band | 3, | 1891 — 1894,  | zweite | Hälfte, | VIII, | 498  | S., | Preis | 18,—  | 16 |
|------|----|---------------|--------|---------|-------|------|-----|-------|-------|----|
| "    | 4, | 1895 u. 1896, |        |         | VIII, | 1315 | ,,  | ,,    | 49,55 | ,, |
| "    | 5, | 1897 u. 1898, |        |         | VIII, | 1101 | ,,  | 33    | 42,10 | 93 |
| 33   | 6, | 1899—1901,    |        |         | VIII, | 1092 | "   | ,,    | 41,80 | 33 |
| 22   | 7. | 1902 u. 1903, |        |         | VIII, | 696  | 11  | 11    | 26,50 | 93 |

" 8, 1904 im Druck.

Eine "grossartig angelegte Rundschau über Sprache, Litteratur und Kultur der romanischen Völker". Beilage zur Allgemeinen Zeitung.

"Indispensable à tous les romanistes, et plus particulièrement peut-être à ceux de notre pays, où on a moins de facilité qu'en Allemagne pour se tenir au courant de la science." Gaston Paris, de l'Académie française.

"Eine Verbindungsbrücke der Wissenschaft und der Schule."

Pädagogisches Wochenblatt.

# Romanische Forschungen.

Herausgegeben von

#### Karl Vollmöller.

Bis jetzt 18 Bände. Band 19, 20, 21, 22 im Druck.

Organ für Volkslatein, Mittellatein und sämtliche Romanische Sprachen.

Wissenschaftliche Abhandlungen - Textausgaben - Bibliographie.

Um den neu hinzutretenden Abonnenten den Bezug der bisher ausgegebenen Bände zu erleichtern, wird ihnen die komplette Serie, Band I bis mit XVIII zu M 338,— (statt M 450,25), bei direkter Bestellung vom Verlag bis auf weiteres geliefert.

Imadul meroglus. Aposes emessiona. Mention el sengle d'uni Unetaphai chafail da quels que sabon plus All sen de salomon All falser de platon n il gelengen Sinraili d'omer ni de posfili. Fixels autres werest. Danes andit plusers. i. n on form re prelizs and effect ridas. To quen for en nesire. I on pennel fire et due. T. in ten am fos honors. i' grafit pel millors manuf non enterela. Om agi fors un prepida & em la cri & force. of on reagn p train. de laber non fengirel. or as de so quai apres l' soutan et nesen. d e mandan et ausen. e ar bom no atverrina s enzautru visaplma. or os laberl no elgring. S, el am neil talang. o a prende 7 audus. The quem degree figur. I nes somen apenre. se nul demiel mete. De sen m te saenga. s egont ma conorsenza. OLeu a ni sen nun sat.

o el fegle molharail. Conseden caprener IL in hon pres not aver. or all rouge ma production. C on oder comen zar. ar seu non es gig. or as per los escernis. E soes non es gaure. d so noil en retriure A drei au es jendi. m wist et woneng gida. to riminament mos dis s 1 con los ai escriç. ll on prolift foliagnal. R en qua Pe se ragna. or auf quar et conoiseng. ? n to z faig ammeng. i prec quel es ment me. S eu mes pec en re. Q m nol corresamda. Demenar nigrasida. A 6 002 ferm er feggin d er till que sos pç dur 5 apéha deu retener. Th onoral et temer D nar pe m corresia. 9 on creq senç den su. En total en contradis E firangnas et primadas. I prenda delasgrenz. -f .117 et captenemeng. l'deman et en queix. esser et la manera Del maluar et delspines. d els malmans et dels hos.



gridelia ghidalteria

Lauf arrelli ago q oeu blasmar. er eo dig p goar etamore.

Fors infatu p nelio ingatoro. Qe no labon adverg mostrar page. mas er el reps. que digon de mal ben of autretti q'el be dig hom mal. par los digno et ador de lat. Aragnamen se duria pelar. Malanu noln reprendre nergogr Min a coult maic prof reporters. & mair hulting gestre cuidanon sozs. Parad au quepn gardar le Com no posca lui repndre de re: Tabang ven hom ferneters far lead Caltrui appel muroz ni uenal, mag homelang amozs accular Fred mal dir dinge aformlar. Q canalher an wist Transators Le te luser feg aug zdaug augo29. Tan eflaiting quo remon fre. De dir damoz for mal senes merce difficon escermian moral. Airel que four de nien arrecul. lisges adreach noto por puar. Ca mors fa ten cor aign qu'ell fair Le amang entre reamatore, Don nais zers correlia enalozs. Emraigo de nemil pg pre. ng et ce hing amot credit do cred Den pullo ben loz moltra zul fon al. Car lan blasin am fan pechar cuminal. brent . The Magon go amupan

Q' no el reil que puolta bengardir of bom gargo blasma greu laugar. Son reguetine rog solles hailledops. Dels de croba fos nallals crai cors. Too pois amos fai ros so gel coue. Eal gatais for portain malate. die co den der dels paris natural. So gilan dis damor le dumilal. na tona la geno troua par. Or to below pola alerparellar. Ela beltar est entre la gencoza. Genger aill con entre foillag flogs. En am les corp maseta pençme. mas ates nat un concer qui rene. Lat meig fet eur te tobre rog no uat, Tan nat convers qe ten cobril captal, ar comoil plus rels aurres emate. gen züter eror waelte ben. Lempaire de sobre nateng nat. Conolera feu die ben odie mal.

> diminigo. ngreu pantais ma regue ligant Cae no lausser un no recer amos. Gram largar arment las volore,

Si qe tel tor ma fing obedien. Commilap effortin e loffren. am hangar telamoros afin Led medloz cen no fofurion ran. Lamar mi fin les mogne finain. Lois qua fair chaustr plus grouns & form ops de fer chaulir aulous, Paillag nal mans gagagnar ni aryon. Ca pore en aur legon mo ellien. masen ofaig alei te finaman Ce fug mo pro vuan legen mo dans





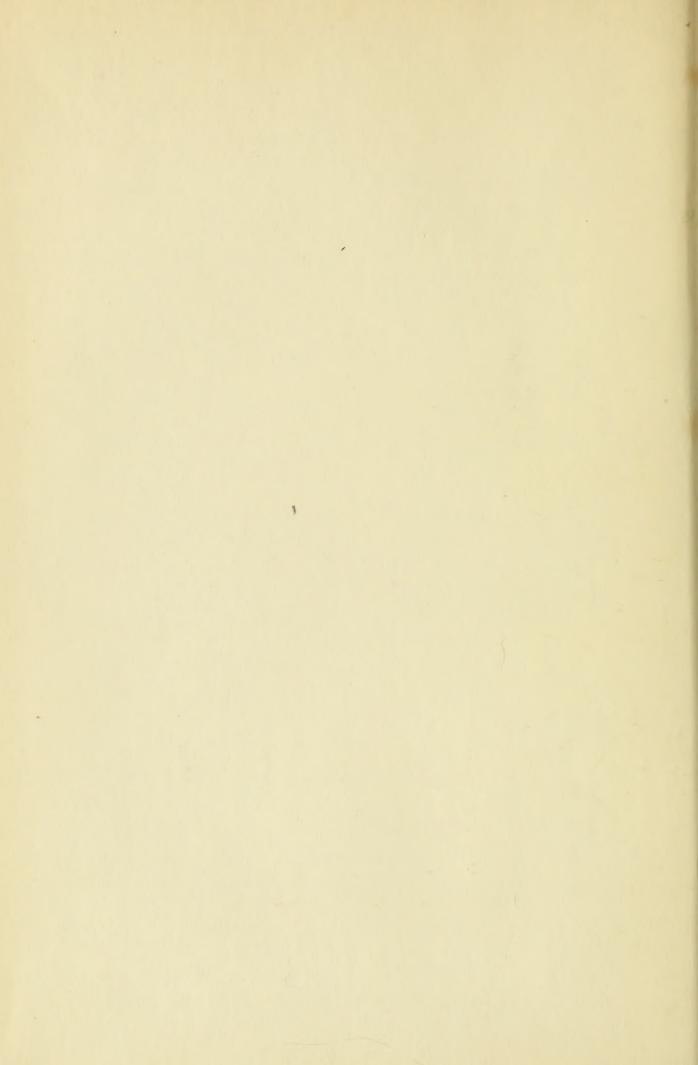

Canzoniere provenzale della 24023

Bertoni, G. - Il Canzoniere provenzale della Riccardiana n. 2909.

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN'S PARK
TORONTO 5. CANADA

